





# ILL. AC REVER. IN CHRISTO PATRI

D. FRANCISCO CORNELIO

EPISCOPO TARVISINO

D. ET PATRONO SVO LONGE'
COLENDISSIMO.





(EMB) (EMB)

A est humani ingenij propensio Amplissime, & Nobilissime Antistes, vt maiori voluptate in dissicili rerum curiosarum inuestigatione capiatur; quam in so lida cognitione, & vtili re-

rum, quæ facili ratione apprehendi, haberi, & sciri possunt. Obuia ei est perspicuitas sese offeretium resum, cognoscitá; admodum vtilem intellectui esse, & maximo emoluméto actionum suarum promoueri: tamen cu-

an we an use an use an use an use

CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR riositate illectum ad ea tantum anhelat, que intellectus, vel numquam, vel difficulter, vel grauibus erroribus seipsum inuoluens adipi fcitur. Hinc oriuntur (contemptis naturalis, & scripti, diuini, & humani iuris preceptis) labores irriti in effectibus à vero abhorrentibus, & in operationibus vetitis sequendis, ve ritatis semina sibi insita, & mandata diuinitus instituta, & tradita refugiens, & negliges, quæ ad propriam conservationem, & ad vetus instituta, & tradita refugiens, & negligés, ram notitiam illud euocant. Ex eo fonte riui fluxere tam diligentis speculationis celestium motuum, tam solertis preuisionis suturorum temporum, tam pertinacis, & temerariæ prosessionis ortus, & obitus quorum cun riæ professionis ortus, & obitus quorumcun que syderum. Atque vt altius feramur, hinc originem traxere visiones vatum, interpretationes somniantium, tot inanes artes numerorum, calculorum, linearu, observationum cœlestium, ignearum, aerearum, aquearum, terrestrium, Oracula Sybillarum, prædictiones Prophetarum. Quæ (reiectis ceteris inanibus, & superstitiosis suturorum inquirendo rum generibus) apud omnes veneratione di gnæ habendæ sunt, cùm nulla alia re media en un an un an un an un an

à diuino numine proueniant,& diuiniori,no biliorique in nobis existenti parti inhereant. Quemadmodumý; illi audiendi non funt, qui dicunt, homines ingeniosos, & sane men tis nulla ratione ijs vacare debere: sic impij censendi, qui has aspernari audent. Nam si nos tanti facimus corporis externas actiones, quanti æstimandæ internæ mentis, quæ (vt sapiens ille Hebræus aiebat) similis igni s semper ascendit,&ad altiora tendit,memor sue prioris originis initium sumentis ab afflatu, & spiratione Maximi rerum omnium parentis Dei. Qui tunc eos sibi cariores demonstrat, quos vult, efficitá;, vt suo splendore, & lumine rutili cognoscant aliquam illorum partem, quæ vni prouidentiæ suæ nota, & patentia existunt. In quorum numero quot fuerint, sacras librorum vtriusque testamenti paginas intuentes consequi exiguo, & prædulci labore queunt. Verum præter eos,qui illis depræhenduntur, complures fuere, quorum historici, & scriptores priscorum, & nostrorum temporum in suis scriptis meminere. Inter hos inquirere quanti nominis Abbas Ioachim præsentium Vaticiniorum Au-

EN CENTEN EN CENTEN

THE COURT OF THE C

Rabbi 10.

feph Hifrances in
libro Hor
ti Nacis

ctor fuerit, nec huius loci est, nec huius tractationis. Hoc vnum dicam, hominem hunc occasionem mortalibus omnibus prebuisse, cur attentiores, & circunspectiores circa futura tempora fierent. Cum norint cuncti, quicquid in suis obscuris dictis Abbas inuol uit, euentus suos ad vnguem sortitum suisse. Idá; in causa fuit, quòd, Deo, & hominibus inuisus quidam Hæreticus imagines corrum pens, & verba suorum dictorum inuertens, plures seducere, & decipere tentarit. Cui, licet alij responderint: tamen nos quoq; hoc tenui labore resistere voluimus, eius in imaginibus falsitatem, in verbis mendacia, & in expositionibus calumnias detegentes. At ne noster hic labor absq; illustri nomine fronti affixo in manus hominum perueniret, te eligendum duxi Illustrissime, idemá; Optime Antistes, qui virtute, sapientia, auctoritate protector, Achilleus q; Clypeus mihi sis. Nec mea sententia meliorem, fortioremque eo eligere poteram, qui in præclarissimo fortunæ statu admirabilium operum es effector. Vereque à Græco Antiphane scriptum videtur.

ME TO THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR

a compared and considerately and considerately

ar men an an an an an an

Πλούτος Αε βασανός ες ν ανθρώπου τρόπων Sunt morum hominis opes peracres indices.

Antiphanes apud Stobsum

Itaque ad te confugi, tibi dico, & in tuam tutelam, me, & illa confero, certus ea à canum latratibus, & à maleuolorum obtrectationibus te defendente, fouenteque tuta fore. D N. Iesus Christus in sua Ecclesia omnes conatus, & desideria Illustriss. & Reuerendissima Amplitudinis tue spiritu suo secundet, atque augeat.

Vale Venetijs x.Kal. Nouemb.

Tuæ Illustriss. & Reuerendiss. Amplit.

Addictissimus

Paschalinus Regiselmus.

EN AREN AREN AREN AREN EN EN

Rota à Pio Quarto (utaiunt) in Solis, et Lunæ imaginibus incipiens, et futura de Pontificibus prædicens.



Ruota che da Pio Quarto (come dicono) nelle imagini del Sole, et della Luna incomincia, et prez dice i successi de futuri Pontesici.

## ECANDIDO, ET AMICO

LECTORI.



#### PASCHALINVS REGISELMVS.



S T admirationi hominibus doctis non fine causa varietas lectionum veterum exemplarium illorum scriptorum, qui sua ætate mille annorum spatium ex cessere. Cum nos videmus libros nostra tempestate, aut patrum, velauorum memoria scriptos ita inter se ob variam exemplarium transcriptionem differre; vt ne vnum quidem reperia-

tur, quod cum cateris sic adamussim conveniat, quin in illo non contemnenda quæpiam pars sit longe dissentiens ab is, quæ velantea, vel paulo postad nostras manus peruenere. Hoc si vinquam nos verum suisse experientia comprobante didicimus, modò clarius, certiusque nobis patuit, atque hand posse aliter se habere nostris magnis laboribus experti sumus: dum prasens opus Vaticiniorum, seu (vt vulgo aiunt) Prophetiarum Abbatis Ioachim, & Anselmi Episcopi Marsicani expurgandum suscepimus. Nam cum octo manuscripra exemplaria, & septem typis expressa apud nos esfent, tanta erat in illis diuersitas, quòd multoties nos ea posfe aliqua ratione decenter, & aptè consarcinare, vt in lucem prodirent, desperauerimus. Equidem si is, qui ante nos eas emittere in vulgus voluit, ac declaratione, & satis probabili lectione auctas produxit, mentem etiam ad illas attentius ponderandas solertiorem adhibuisset, non permi MARINE COMPANY CONTRACTOR CONTRAC

CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT sisset forsan, se à desiderio legendi, quemadmodum abalijs corrupte editæ fuerant, ita transuersum rapi; sed omnistudio conatus fuisset, vtea forma conspicerentur, qua Abbas ipse ab hinctrecentos annos, & Episcopus eas conscripserat. Id autem illi minimè vitio damus, cum laude dignum censeamus, & rarum literarum lumen nostris temporibus esse fateamur. Curauit ipse in primis, quod satis feliciter quoque processit, consutare, & penitus sternere mendacem, falsam, insanamý; cuiusdam scelesti expositionem, qui inanibus, & phanaticis suis somnijs ea accommodare tentabat, quæ spiritu prophetico ab Abbate Ioachim, & ab Episcopo Anselmo imaginibus expressa, & visionibus prauisa fuerant. Dicam tamen, etsi iste falso intellexit, & mendaci astu exposuit, neminem esse debere tam audacem, qui valeat, aut possit scire, & affirmare, se penitus capere posse, quicquid his obscuris anigmatibus perstringitur. Licet enim aliqui sint, qui velint suos successus habuisse Prophetias omnes Abbatis Ioachim, vna cum illis, quæ suis adiectæ Anselmo Episcopo Marsicano tribuuntur. Alij habentur, qui dicant nondum omnes suos enentus sortitas suisse: cum non ita accipi debeant, vt nulla interpolitione sibi succedant: sed tantum referendas esse ad res præclare gestas, & ad Pontifices, quorum temporibus magna, & animaduertenda contigerint. Cum plures extiterint, quibus viuentibus pauca digna memoratu acciderunt, & alij, qui ob suam vitæ breuitatem, aut rebus magnis occasionem præbere, aut tempore saltem aliorum actiones suis Pontificatibus circumscribere nequiuerunt. Dissentiunt ab his duabus opinionibus alii affirmantes, illas instar rotæ fabricatas esse, quæ circumactæ semper ad idem redeant, & occultorum sensuum in illis mysticè clausorum multiplicitate semper nouas explicationes gignant, & nouas expositiones admittant. Nos nulli istarum sententiarum respondere volumus: licet id efficere statuissemus, cum primum illas aggredi cæpimus: verum ad aliud volu-CON CONTRACTOR CONTRAC

THE CHI CAN CHI CAN CHI CAN CHI men hoc transferemus, quod paulopost emittere paramus: modo hoc nostrum studium gratum vobis esse deprehendamus. Equidem magna ex parte quasdam lucubrationes nostras perfeceramus non parum profuturas, iucundasque, quibus superiores opiniones discutebamus, simulque cum ijs proditura erat expositio ob curiosa ingenia longè clarior, ob successus longè convenientior, & veritati ipsi magis inha rens: quando nobis inspiciendas dedit Iohannes Antonius Maginus Patauinus vir Syderum cognitione prestans, & Italie nostræ perillustræ ornamentum harum prophetiarum imagines decem in membranis tantæ vetustatis, vt abhinc trecentos, & eo plures annos delineatas iudicari possit, ab omnibus, quæ hactenus in vulgus exiere, plurimum differen tes, & delineatione, & litteris numeralibus cuicum que imagi ni superpositis, quas in nullo alio libro vidimus, & ob inscriptiones penitus diuersas abijs, quas impressas, scriptasque habuimus. Que imagines illarum Prophetiarum sunt, quas Anselmo adscripfere; tamen in eam opinionem nos induxere non modò illas Anselmi non esse: verum omnes certo certius Abbatis ipsius. Qua dere, & in Adnotationibus, & in posteriori Volumine agemus. Preterea ad nos scripta quedam allata sunt, abhinc centum, & triginta annos à quodam Dominico Mauroceno nobili viro Veneto patritio satis docto, & exactingenij composita, in quibus non Abbati, nec Anfelmo; sed Rabano cuidam (nescio, an is sit monachus ille, cuius fertur esse libellus de virtutibus numerorum) tribuuntur hæc Vaticinia, que tam asseueranter Abbatis Ioachimi, & Episcopi Anselmi esse dicuntur. Quæ potissima causa fuit, curanimo secundum volumen conscribere proposuerimus, in quo variæ prophetiæ collectæ fint præter supradictas decem imagines, cum expositione generatim omnes complectente, que his etiam, quas modo damus, vsui erit, quemadmodum illam fingularem ad has explicandas aggressi fueramus. Iucundior verò erit, quia omnes simul con-क्षिक हम्मे का हम्मे एक्के क्षिक एक्के क्षिक एक्के क्षिक क्षिक हम्मे

EN EN EN CENTE EN CENTE EN CENTE

cordes præstare conabitur, demonstrabitque plures sanctorum virorum, sanctarumque mulierum prædictiones conuenice ad calamitates manifestandas his nostris, & nouissimis temporibus imminentes. In his autem præstantissimum illud Vaticinium Erythreæ Sybillæ extabit, Græcis ad Troianam expeditionem proficiscentibus depromptum, res vsque ad sæculi finem futuras prædicentis, antea quoque typis editum, verum imperfectum, mutilumque, à Græca in latinam linguam à Nobili illo Veneto, cuius supra meminimus, versum, quibusdam paucis, at maximi momenti adnotationibus adiectis. His præter superius promissam expositionem conjungemus observationes literatum numeralium, variorumque modorum, quibus veteres per numeros vsi sunt in anigmatice occultandis mysterijs, in diuinationibusque, lucidius explicantes, quoad per nos fieri poterit, litteras, & Alphabeta Abbatis, & numeros ab eo comprehensos, præter morem numerandi ipsius Sybillæ; cum multæ animaduersiones etiamnum habeantur, quas veteres Hebræi, Græci, & Latiniad nos transmisere; à quibus dissentire laudi nuquam cessit, quin potius cognitioni nostræ ob fuit, quod scitè in eodem volumine indicabitur, singularem, breuemque declarationem in IIII. Danielis Monarchias proferendo, quæ Visionem quarte Monarchiæ enodabit. Augebit studij nostri diligentiam, suppeditabit imbecillitati nostrę vires, & addet conatibus nostris calcaria gratitudo tua Amice Lector: sinon modo libenti animo hec nostra Vaticinia, & eorum varias lectiones, & adnotationes aduersus hereticum præsertim hominem, & Pseudomagum conscriptas legeris: verum etiam siquid in rem nostram monueris, & incœptum audax nostrum locupletius reddideris, vel aptam materiam nobis iple offerens, vel alios, qui in hoc nobis fauere possint, indicans, vt secundo cursu vela ventis propediem exiturum volumen fælicibus auspicijs committat.

લ્લા ૧૯૫૧ લ્લા ૧૯૫૧ લ્લા ૧૯૫૧ લ્લા

CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI

#### AL CANDIDO, ET AMICO

LETTORE.



PASQVALINO REGISELMO.



MARAVIGLIANO, non senza causa gli huomini dotti della varietà delle lettioni de gli essemplari antichi de Scrittori che hanno trappassato con l'età loro il millenario numero de gli anni, quando noi veggiamo, che ilibri à nostri Tempi scritti, ò à giorni de nostri padri, es aui sono cosi tra lo ro disferentinelle copie de gli essempla

ridiuers, che non se ne troua pur vno, che cont'altro concordi sì à punto, che in lui non sia qualche notabil parte lontana da quello, che prima, ò doppo ci sirà peruenuto alle mani. Questo, se mai noi l'habbiamo imparato comprobandolo vero con l'esperienza, hora molto maggiormente se ne siamo confermati, & resi sicuri esser così, & con difficultà potersi abbatterealtramente, mentre habbiamo preso ad espurgare la presente opra di questi Vaticiny, o Profesie, che le vogliamo dire, dell'Abbate Gioachino, & d'Anselmo Vescouo di Marsico. Dellequali hauendone hauute di scritte à penna otto, & stampate sette. si tra loro era la diversità, che molte volte ci siamo dispe rati poterle in alcun modo rassettare, che potessero comparire inpublico. Et certo, se chi innanti a noi ha procurato di mandarle fuori, e dichiarate, e ridotte à lettione comporteuole, haueße anco hauuto l'animo à considerarle più attentamente, forse non si sarebbe lasciato trasportare tanto dal desiderio di leggerle

क्कि एक इसके एक उनके एक स्थाप करते हैं।

CHI GAI CHI GAI CHI GAI CHI CHI CHI leggerle come si trouauano da altri date fuori, che non haue se vsato ogni industria per farte vedere, come dall' Abbate medesimo già trecento anni, & dal Vescouo furono scritte. Ma di ciò non gliel'ascruiamo à colpa, che anzilo riputiamo degnissimo di laude, e lo confessiamo per uno de più chiari luminelle lettere de tempi nostri. Hebbe egli pensiero, & felicemente gli è riuscito, confutare, & gettar à terra la falsa, bugiarda, e sciocca espositione duno certo scelerato, che à suoi chimerici sogni andaua addattando quanto dall' Abbate Gioachino, & dal Vescono Anselmo fu con spirito Profe tico dissegnato in figure, & antiuedato in visioni. Dirò nondimeno, che se ben costui hà falsamente inteso, & con bu-giarda astutia esposto, che però non deue esser alcuno sì ardito, che vaglia, o possa sapere, & affermare al tutto esser capace di quanto in si oscurienigmi si cuopre. Percioche se alcuni sono, che vogliono tutte le prosetie dell'Abbate haver haunto i suoi successi insieme con quelle, che aggiunte alle sue sono attribuite ad Anselmo Vescono di Marsico. Altri si trouano, che dicono anchora nonessere tutte adempite, porche non deuono esser intese cosi successivamente: ma solo doversi referire à fatti notabili, & a Pontifici, ne i tempi de'quali siano successe cose importanti, & degne di consideratione, essen douene stati molti, sotto quali poche cose degne di memoria sono occorf; & alcuni, che per la breuità della loro uita, non hanno potuto, ò dar occasione à imprese grandi, ò col tempo al meno comprendere sotto a Pontificati loro le attioni altrui. Discostansi da queste due opinioni altri affermando, che quelle sono come vnaruota fabricate, lequali girandosi sempre tormino al medesimo & con la multiplicità de gli occulti sensi in loro misticamente chiusi sempre muone esplicationi generino, & nuone espositioni ricerchino; Noi non uogliamo rispondere à niuno di questi pareri, anchorche fusse nostra determinatione di farlo, quando incominciammo porgli le mani, ma lo serbaremo ad un'altro volume, che doppo questo seguirà; se CAS CON CAS CON CAS CON CAS CON CAS CON

والما però conosceremo esserui grata la diligenza vsata in questo. In vero haucuamo già in gran parteridotte à perfettione alcune nostre vigilie di non poco giouamento, & dilettatione sopra le opinioni predette, con una espositione molto più chiara per gli ingegni curiosi, molto più conueniente a i successi; & molto più appoggiata al vero: Quando ci fu dato à vedere dall' Eccellente Signor Giouanni Antonio Maggini Padouano buomo nella cognitione delle stelle senza pari, & singolar ornamento della nostra Italia, dieci figure di queste Profetie in pergamena tanto antiche, che si può giudicare, che siano state dissegnate già trecent'anni, & più, molto disserenti da tutte quelle, che sin'hora sono vscite in luce, & per il d'ssegno, & per le lettere numerali sopraposte à ciascuna imagine, quali non habbiamo vedute in libro veruno, & per l'inscrittioni al tutto dinerse da quelle, che o stampate, o scritte ci sono capitate inanzi. Quali sono di quelle Profetie, che ad Anselmo sono attribuite: nondimeno intal'opinione ci hanno indotto, che non pure non siano d' Anselmo; ma tutte affermatamente dell' Abbate medesimo. Dilche, & nell' Annotationi, & nel secondo Volume discorreremo. Oltració alcun'altre scritture ci seno state appresentate, già cento, & trent'anni da un certo Domenico Moresini gentilbuomo Venetiano assai dotto, & diessercitato ingegno composte, nellequali non all' Abbate, nè ad Anselmo: ma ad un certo Rabano(non so, se sia quel monacho, del quale dicesi esere un libricciuolo de Virtutibus numerorum) (ono attribuite queste Profetie, che cosi asseuerantemente si dicono essere dell' Abbate Gioachino, & del Vescouo Anselmo. Ilche è sta to principalissima cagione, che ci siamo propostinell'animo di scriuere un secondo nolume, nelquale siano raccolte uarie Profetie oltre le sopradette dieci sigure con un espositione, qual generalmente abbracci tutte & seruirà ancho à queste, secondo che particolare l'haueuamo sopra loro inanzi cominciata, che tanto più sarà diletteuole, quanto che andarà accordandole insieme, & mostrando, come s'accordino molte predittio-ALTERNATION OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

EN AT EN AT AT EN AT EN AT EN ni de' santi huomini, & sante donne à manifestare le calamità soprastanti in questi nostri, és ne nouissimi tempi. Tra le quali sarà segnalatissima una della fam sissima Sibilla Erithrea da sa a'Greci, che andauano à Trosa, qual predice le cose auuenire sin'al fine del secolo, che altre volte è stata ueduta in stampa; ma molto tronca, & imperfetta: à noi peruinita nelle mani, tradotta dalla Grecanella Latina lingua dal sopradetto gentilbuomo Venetiano delquale sopra habbiamo fatto mentione; con alcune poche, ma importantissime annotationi, allequali, oltra la nostra espositione sopradetta, aggiungeremo ancor noi molte osferuationi & delle lettere numerali, & de vary modi tenuti nell'occultare, ò mesticamente, ò enigmaticamente, ò per via di predire, da gli antichi per i numeri, dilucidando, quanto più per noi si potrà, le lettere, e gli Alfabeti intesi dall' Abbate, & tinumeri da lui compresi, oltra il modo del numerare della so pradetta Sibilla: trouandosi sopra ciò notabili auertimenti lasciatici da gli Antichi Hebrei, Egitty, & Greci. Da quali il discorstarsimai e stato lodeuole, che più presto hà portato danno alla nostra cognitione, come ben simostrarà nel detto volume, dandoui vna rara, & breue dichiaratione (op a le quattro Monarchie di Daniele, che snodarà la visione della quarta Monarchia. Darà animo alla nostra industria, somministrarà forze alla nostra debolezza, e aggiungerà sproni a'nostri sforzi la tua gratitudine Lettore Amico, se non pur leggerai volentieri queste nostre Profetie, eleloro varie lettioni, & annotationi scritte principalmente contra uno heretico, & mezo Mago:ma se insieme circació ci auiserai diqualche cosa al proposito, & arricchirai il nostro audace incominciamento, o inuiandoci tu materia atta, ò insegnandoci, chi in questo potrebbe fauorirci, acciò che con prospero corso, quel volume, che fra pochi giorni hà da vscire, con felici auspicy diale vele a'venti.

M WM M W M W M W M CHI



## IOACHIMI ABBATIS

VITA,

PER GABRIELEM BARIVM
FRANCISCANVM EDITA.





الما النبي المبق المبق

VIT IOHANNES IOACHIMVS
Abbas Mauri Tabellionis,& Gé
mæ filius. Qui non sine suturæ
Sanctitatis portento conceptus
suit. Siquidem matri, cum Ioachimum concepisset, iuuenis quidam forma decorus, & lineis can
didis uestibus amictus per quie-

tem apparuit, eique dixit. Puerum concepisti, quem cum parueris, si ipsum uiuere cupis, ante septennium baptismatis sonte lauari ne sinas. Eo uerò nato, patri super aram Diui Michaelis Archangeli, quod sacel-

૯૯૭ જે તમારે પ્લેસ્ટ પ્લેસ્ટ પ્લેસ્ટ પ્લેસ્ટ જે પ્લેસ્ટ જે પ્લેસ્ટ પ્લ

CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP

lum non longe à domo suo aberat, puerum aspicere ui debatur, cuius uertex templi tectum tangeret, & cho rum attautem albis uestibus indutum alta uoce concinentem, Puer natus est nobis, alleluia: & filius datus est nobis, alleluia: & filius datus est nobis, alleluia. Elapso septennio, cum pater diem baptismatis statuisset, mater grauiter ægrotare cæpit, eoque morbo decessit. Atque tribus alijs annis dessu xis, decimo anno non sine mysterio puer Baptizatus est, & usque ad quartum decimum Grammaticæ operam dedit. Atque non multo post Hietusalem religio nis gratia perrexit, quo in itinere inopes quos dam suis sumptibus aluit. Et monachalem habitum albite coloris, & asperum sumpsit. Cumque deserta quædam loca esset ingressus, nimia siti consectus mori uetitus sabula secherii rum astantem albis uestibus indutum alta uoce conciritus sabulo seobruit, ne insepultus seris cibus foret, ac dum scripturarum intelligentiam meditatur, sopo-& re corripitur. Et ecce olei flumen, & iuxta hominem stantem cernere, sibique dicentem, bibe de hoc flumi ne, eique ad satietatem bibere uidebatur. Cumque euigilasset totius diuinæ scripturæ intelligentia illi patuit. In monte, in quo Christvs se transfigurauit, in cisterna quadam ueteri totam quadragesimam uigilijs, obsecrationibus, ieiunis, Himnis, & Psalmis uacans transegit. Nocte uerò Resurrectionis Dominicæ ingens illi claritatis splendor apparuit. Atque ita cœlesti numine afflatus est, ut utriusque Testamen ti concordiam, omnesque difficultates, & inuolucra intelligeret. Quare totum se diuinis lectionibus dedit, triaque opera tum cœpit, concordiam duorum

TO THE CONTRACTOR OF THE CONTR

तिन एक एक एक एक एक एक एक एक एक CHIM Testamentorum, expositionem in Apocalypsim, & Pfalterium decem chordarum. Ex Hyerofolimis in Siciliam concessit, ubi in quodam speculatitans ieiunijs, & orationibus uacabat; & die Mercurij, Veneris, & Saturni nil prorsus gustabat. Postea in Calabriam transmisit: & sacris initiatus Monasterij Coratij Abbas eligitnr. In eius uita nulla erat intercapedo laboris, semper enim autorabat, aut legebat, aut scribebat, sicque pernoctabat assiduè. Orabat slexis genibus, manibus, & oculis in cœlum ercciis, vultu alacri angelicum præseserens vultum, ac si Christym præsentem alloqueretur. Quotidie Altaris sacra peragebat, ac persape lachrymabatur. In Monasterio, cui nomen est Petralata, totam quadragesimam, Dominicis diebus exceptis, panem tantum, & aquam gu stabat potius, quam edebat. Claruit multis mitaculis. Scripsit Libros quinque concordiæ utriusque Testamenti, quos pridem, ut dixi, inchoauit, adhortante eum Lucio Papa huius nominis Tertio, & inde Vibano, & Clemente iubentibus, ut in Epistolis ipsius Clementis ad illum directa uidere licet. In quibus de quinque sigillis agens eximia, & arcana mysteria enodauit: & in quinto nonnulla Danielis,& aliorum Prophetarum Capita dilucidauit. Expolitionem quoque Apocalypsis octo Partium titulis insigni tam dictorum Pontificum iussu elucubrauit. Item Psal terium decem chordarum tribus Voluminibus distin ctum exarauit, quorum Primum dedicauit Deo Patri, Secundum Filio, Tertium Spirituisancto. Quod ED TO THE COURT OF THE COURT OF THE

والعبق المجمل العبق المجمل العبق المجمل الفيق المجمل المبيق المبيق المجمل كعب المجمل الانبيق

AND CONTRACTOR CONTRAC VITA ABBATIS opus die Penthecostes, ut ipse dicit, inchoauit, scripsit & in Euangelium Iohannis, & contra ludæes, & fuper Merlinum, & in Cirilli reuelationem, & Librum de Flore nuncupatum de Sumis Pontificibus,& Librum de Confolatione, & Sententiarum uolumen egregium, & in Erithream. Item Henrici Sexti Cæfaris rogatu anno à Christo nato. M. clxxxxvii. ad eundem, ut ipsemet super Hieremiam refert, & in nonnulla Capita Nahum, Abacuch, Zachariæ, & Malachiæ Prophetarum. Scripsit, & in Hieremiam, in quibus eum spiritum Prophetiæ habuisse manifestumest. Pleraque enim est uaticinatus, quorum multa adimpleta funt, cætera adimplenda fuperfunt. Nam & Græciam ob perfidiam in Romanam Ecclefiam gentibus dandam, & Prædicatorum, ac Minorum Ordinis finitiatores mox futuros, quinetiam in Ianuis Ecclesiæ prædixit. Et quidem cum hæc præsagiuit, ipsi in mundo erant, sed, qui suturi essent, ignoti, Ordines fautem initiarunt paucis post annis, quàm ille præ dixerat, utpotè Diuus Dominicus tribus, Diuus Fran ciscus nouem. Quos vel Venetijs in diui Marci delubro, quod Salomonis Templi instar fieri curauit, effingi fecit. In cuius pauimento, parietibusque, ac for nicibus, testudinibusque simulacra alia pleraque essigiata emblemate, uermiculatoque opere sutura protendentia, quæ in dies exitus comprobat, sormari, atque essingisfecit. Esslauit animam in Monasterij Floris loco, qui Canalis dicitur, Cœnobitis suis benedicens, Eius corpus postea in Monasterium Florense termer ancer ancer

se translatum est. Ex Comobitis cius, qui ipso uiuente sanctitate floruerunt, hi sunt, Peregrinus, & eius frater Bonatius, quibus futuram, & proximam tribulationem reuelauit. Lucas eius scriba, qui postea Epi scopus Consentinus suit, Gerardus Abbas, Iohannes, & Nicolaus, quorum alter Abbas Monasterij Coratij fuit, alteristius uices gerebat: item Matthæus, qui post Ioachimum Abbas Floriacensis fuit, & postea Tarentinus Episcopus, Rogerius Diaconus Ecclesiæ Seuerinatis, Petrus, & Nicolaus, Quiomnes fanctæ uitæ uiri extiterunt. De Abbate autem ipfo Ioachimo Guilielmus Parisiensis in Libro de Virtutibus sic dicit. Debes scire, quia donum intellectus tantæ cla ritatis est, & acuminis in quibusdam, ut ualde assimi letur spiritui Prophetiæ, qualem crediderunt nonnulli suisse in Abbate Ioachimo. Et ipsemet de seipso dixisse dicitur, quia non erat ei datus spiritus Prophetiæ, sed spiritus intelligentiæ. Si quis autem inspexerit Libros eius, quos scripsit super Apocalypsim, & super concordiam duorum Testamentorum, mirabitur donum intellectus in eo, uerum in Libris super Prophetas liquet fuisse in eo spiritum Prophetiæ. Licet quidam diuinarum litterarum ignari negent ipsum fuisse Prophetam, quòd Christvs Apostolis dixerit. Non est uestrum nosse tempora, uel momenta: & alibi, Omnes Prophetæ, & lex víque ad Iohannem prophetauerunt. Quod utique de primo CHRISTI Aduentu intelligendum est. Vt Hieronymus in Matt. & in Amos, Iohan. Chrisost. & Athan. in والمنا والمنا

EN FEE CES CES CES CES CES CES CES ABBATIS

secundam Epist. Pauli ad Cor. & August.contra Faustum asserunt. Iam vero in Ecelesia, quæ erat Antio-CARRY CARRY CERED CERED CERED CERED CERED chiæ, Prophetas fuisse Lucas in Actibus Apostolorum fcribit. Et Agabus, & quatuor Philippi filiæ, & Corinthi, & Apostoli ipsi prophetauerunt, ut passim in Epistolis Pauli uidere licet. Et Iustinus Philosophus, & Martyr apud Eusebium Ecclesiasticæ Historiæ Libro Quarto, usque ad tempora sua Prophetiæ gratiam in Ecclesijs floruisseait. Quid multis opus est uerbis? Cum loel, Apostolos, aliosque in Ecclesia prophetaturos prædixerit, ut Petrus in Actibus Apostolorum dicit, & Christvs, fe ad Iudæos, inter cæteros, Prophetas etiam missurum, ab ipsis in Synagogis suis occidendos, dicit. Nam, ait Amos, non faciet Dominus Deus verbum, nisi reuelauerit secretum suum ad scruos suos Prophetas. Cur autem Deus secreta sua feruis suis reuelat, & quare non necesse est omnia fieri, quæ dicit, qui scire cupit, legat Hieronymum in Ionam,& in Ezechielem. Alij quidam Ioachimum vti Hæreticum calumniantur, quòd Innocentius Tertius Hæreticum calumniantur, quòd Innocentius Tertius Hæreticum calumniantur, quod innocentius Tertius libellum quendam Ioachimi nomine, hoc est, iniustam aduersus Petrü Lombardum reprehensionem in Con cilio damnarit. Cum ipse, in Epistola, quam propria manu exacauit, sirmiter, & humiliter fatetur se eam sidem tenere, quam Romana tenet ecclessa, iubetque cuncta sua opera composita, & componenda summo Pontifici assignari, quæ ipsemet morte sortasse præuentus offerre non ualuerat, Apostolicæ Sedis iudicio approbanda, & corrigenda. Idipsum Innocentius

كالم بالمناسقة المناسقة المناس

tius ipse in Decretali illas asserit. Exstat in Bibliotheca Vaticana Epistola Honorij Tertij Rom. Pont. ad Epistopum Lucan. in fauorem Ioachimi aduersus eius ob trectatores, quæ hæc est. Ad audientiam nostram noueritis peruenisse, quò d cum Abbatem, & Monachos Ordinis Floris de crimine heretice prauitatis infamas, & à tuis permittis subditis infamari sumens occasionem ex eo, quò d felicis memoriæ Innocentius Papa prædecessor noster libellu, siue Tractatum, quem Abbas Ioachimus eius dem Ordinis institutor edidit con tra Magistrum Petrum Lombardum de unitate, seu es sentia Trinitatis generali approbante Concilio damnauit. Cum igitur idem prædecessor noster in sententia prædictæ damnationis expresseri, quò d per hoc Florensi Monasterio nolebat aliquatenus derogari quoniam, & in eo & regularis est institutio, & obseruantia singularis, idemque Ioachimus omnia scripta suantia singularis, idemque Ioachimus omnia scripta suantia singularis, idemque Ioachimus omnia feripta suantia sedis approbanda iudicio, uel etiam corrigen da, dictans Epistolam, cui propria manu subscripsit, in qua firmiter consitetur se illam sidem tenere, quam Romana tenet Ecclessa, quæ disponente Deo mater est cunctorum sidelium, & magistra. Fraternitati tuæ per Apostolica scripta mandamus, atque præcipimus, quatenus Fratres Ordinis supradicti super hæreseos crimine nec ipse infamare præsumas, nec à subditis tuis permitas, seu aliquate nus dissimulas infamari.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum iiij. nonas Decembris, Pontificatus nostri Anno primo. CO CO CO CO CO CO CO CO CO

EN AN CHI CHI CHI CHI CHI CHI

the manufacture of the control of th क्ष्य तिक्रा फिक्रा तिक्रा एक्ष्य एक्ष्य क्षिय क्षिय तिक्रा एक्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य



VIT

### DELLABBATE GIOACHINO

COMPOSTA PER GABRIELLE BARRIO FRANCISCANO.





'ABBATE GIOVAN GIOACHINO fu figliuolo di Mauro Tabellione,& di Gemma.Ilquale non sen za prodigio di futura fantità fù generato. Poiche, hauendolo conceputo la Matre dormendo li apparue vn bel giouane uestito 💈 di uesti bianche di Lino, & disse;

Tu hai conceputo vn figliuolo, ilquale quando parturirai, se vuoi, che viua, non mancare farlo battezare, auanti il settimo anno. Essendo nato pareua al Patre ve der il bambino sopra l'Altare di San Michel'Arcan-

MEN CONTRACTOR CONTRAC

A COMPANION OF COMPANION OF THE PARTY OF THE VITA DELL'ABBATE

gelo, che è vna Capella poco discosta dalla sua casa, che con la testa toccaua il tetto della Chiesa, & il coro che era presente vestito di bianche vesti cantana ad alta uoce: Puer natus est nobis, alleluia, & filius datus est nobis, alleluia. Passato il Settimo Anno, hauendo deliberato il Patre il dì del Battesimo, la Matre si ammalò grauemente, della qual infirmità morì. Et essentia do passati altri Anni tre, nell'Anno decimo, non senza misterio il fanciullo su Battezato, & sino al quarto decimo Anno di sua età diede opera alla Grammatica. Et non molto doppò andò in Gierusalemme Religio samente, nel qual Viaggio nutrì con sue spese alcuni poueri. Et pigliò habito Monastico di color bianco, & aspro: Oue essendo entrato in certi luoghi deserti, dubitando di morire per la gran sete c'hebbe si atterrò di arena, acciò stando insepolto non susse dalle Fie re diuorato; & così sepolto stando, mentre contempla re diuorato; & cosi sepolto stando, mentre contempla 🕏 la Sacra scrittura fu dal sonno preso: Et ecco che gli pare vedere vn Fiume di Oglio, & un'huomo da vi-cino, che staua in piè, il quale le diceua; Beui di questo Fiume: & lui ne beuuè à satietà. Et essendo sueglia to gli aperse l'intelligentia di tutta la Sacra scrittura. Nel monte poi nel quale Christo si trasfigurò, in vna Cisterna vecchia passò tutta una Quadragesima con Vigilie, Orationi, Digiuni, Hinni, & Salmi: & la notte della Resurrettione del Signore gli apparue vn gran splendore. Et così si empì di diuinità, per intendere la Concordanza del Vecchio, & Nuouo Testamen to; & ogni difficultà, & oscurità di essi. Perche tutto

or the ten the ten the ten the ten

البان أولين ومن البان ومن البان ومن البان ومن البان ال

fi diede alle Diuine lettioni, & allhora cominciò tre opere, cioè, La Concordia duorum Testamentorum; Expositio in Apocalipsim; & Psalterium decem cordarum: & venendo da Gierusalemme in Sicilia, doue in vna certa spelonca si ascose, attendendo à digiuni, & orationi, li Mercordì, Venerdì, & Sabbathi, niente totalmente gustaua. Dapoi passò in Calabria; & riceuendo gli Ordini Sacri si eletto Abbate del Monastero di Coratio. Nella sua Vita non mai riposò della fatica, che, ò oraua, ò leggeua, ò scriueua sempre; & così assiduamente passaua le notti. Oraua inginocchiato, con le mani, & occhi alzati al Ciclo; & si mostraua si allegro nel volto, come che se parlasse in presentia di Christo. Ogni giorno ministraua il Sacrissicio dell'Altare, & molto spesso lagrimaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua. Nel Monastero, chiamato Petr'alta, tutta la Quadragesima, eccetto li giorni di Domenica, passaua la più pesto di Lucio Papa Terzo, & doppo po per comandamento di Vrbano, e Clemente; come fi può veder

ITA DELL'ABBATE più scrisse Psalterium decem cordarum, diuiso in tre Volumi, il Primo de i quali dedicò à Dio Padre; il Secondo al Figliuolo; & il Terzo allo Spiritofanto. La qual Opera nel giorno della Pentecoste; come egli dice, cominciò, & scrisse sopra l'Euangelio di Giouanni; & contra li Giudei; & fopra Merlino; & in Cirilli reuelationem, & un Libro di Fiore, chiamato de Summis Pontificibus; & un Libro di Confolatione; & vn Volume egregio di Sententie; & in Erithream. Ancora a' prieghi di Henrico Sesto Imperatore, nell'Anno di Christo 1197 come lui medesimo dice, scrisse sopra Gieremia, Esaia, & sopra alcuni Capi di Profeti, Naum, Abacuch, Zacharia, e Malachia. Scrisse sopra Gieremia, ne' quali scritti si manifesta lui hauer hauuto lo spirito Profetico. Molte cose ha Profetato, delle quali alcune sono adempiute, l'altre restano ad adempirsi. Però predisse, che la Grecia, do uea soggiogarsi dalle genti, per l'inobedientia, & perfidia contra la Romana Chiesa; & predisse che l'Ordine de' Predicatori, & l'Ordine de' Minori, presto da cominciare, & instituire doueansi, anzi esser uicini alle Porte della Chiefa, & certo quando profetaua queste cose, gli Fondatori di tali Ordini nel Mondo già erano; ma incogniti, quali doueano essere: ma gli Ordini cominciorno dopò pochi Anni, che furono predetti, cioè di San Domenico tre Anni, di San Francesco noue. Li quali in Venetia, nella Chie sa di San Marco, qual se fare à somiglianza del Tempio di Salomone, li fè ritrarre. Nel pauimento anco ल्का एका एका एका एका एका एका एका एका

وهي وهي وهي وهي وهي

والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع OACHINO. di detta Chiefa, nelli muri, & nelli archi della tribuna fe pingere, & formare molte altre imagini figurate di musaico, & d'opre sottili, dimostranti cose su ture, lequali di giorno in giorno per la loro riuscita si approuano. Passò costui da questa vita nel Mona sterio del loco de Fiore, quale hà nome Canale, benedicendo li suoi Monachi. Il cui corpo dapoi su transferito nel Monasterio Florense. Alcuni de' suoi Monachi al suo tempo siorirono di santità, quai surono Peregrino, & suo fratello Bonatio, alli quali renuelò la prossima sutura tribulatione. Luca suo Scriuano, qual poi su Vescouo Cosentino, Gerardo Abbate, Giouanni, & Nicolò, l'uno de' quali su Abbate del Monasterio di Coratio, l'altro suo Locotenente; Matteo ilqual successe à Gioachino nell'Abbatia di Fiore, & dopò su fatto Vescouo Tarentino; Ruggiero Diacono della Chiesa di Scuerina; & Pietro, & Nicolò. Tutti costoro surono huomini di santa uina fe pingere, & formare molte altre imagini figura-Nicolò. Tutti costoro furono huomini di santa uita. Ma di esso Abbate Groacinio Cugara dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; Saper dei, siense nel Libro De Virtutibus, cost dice; siense nel & acutezza, che pare che grandemente s'assomigli allo spirito di Prosetia, quale alcuni hanno creduto esgser stato nell'Abbate Gioachino. Et l'istesso dicesi hauer di se medesimo detto, che non gli sa donato lo spirito di Profetia, ma lo spirito della intelligentia. Ma s'alcuno guardarà quei suoi Libri sopra l'Apocalisse, & sopra la Concordia delli due Testamenti, ritrouerà in esso marauiglioso dono dell'intelletto, nel-

CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR

والمنا والمن والمنا والمن والمنا والم VITA DELL'ABBATE li Libri poi sopra i Profeti si manifesta hauer hauuto lo spirito di Profetia. Quantunque certi ignoranti delle Sacre lettere negano, che fusse stato Profeta; perche Christo habbia à gli Apostoli detto; Non est uestrum nosse tempora, uel momenta. & altroue, Omnes Prophetæ, & lex ufque ad Iohannem prophetauerunt: la qual cosa si deue intendere della prima uenuta di Christo: come dicono Girolamo sopra Matteo, & sopra Amos; & Giovanni Chrisostomo, & Athanagio sopra la seconda Epistola di Paolo à Corinthi; & Augustino contra Fausto. Già nella Chiefa, che era in Antiochia, come Lucanelli Atti de gli Apostoli scriue, ui furono Profeti. Et Agabo, & quattro figliuole di Filippo, & in Corintho, & essi Apostoli profetizorno, come si può uedere per tutto nelle Epistole di Paolo. Et Giustino Filosofo, & Martire appresso Eusebio nel Libro Quarto della Ecclesiastica Historia dice, fin'al suo tempo hauer fiorito nella Chiesa la gratia della Profetia. Ma à che bisogna tante parole, se Gioele Profeta predisse, che gli Apostoli, & altri della Chiesa profetariano, come dice Pietro nelli Atti de gli Apostoli. Et Christo disse a' Giudei, che mandarebbe tra gli altri i Profeti, iquali sarebbono da essi uccisi nelle loro Sinagoghe: & il Profeta Amos dice, che non farebbe il Signor Dio alcuna parola, che non habbia à riuelare il suo secreto a' Profeti suoi serui. Ma chi desidera sapere, perche Iddio riuela i suoi secreti a' suoi serui; & perche non è necessario farsi ognicosa, che dice, legga Girola-CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

EXIGN EXIGN EXIGN EXIGN CHINO. Girolamo sopra Giona, & sopra Ezechiele. Altri ingiustamente accusano Gioachino come Heretico; perche Innocentio Papa Terzo, nel Concilio habbia reprobato, & dannato un certo Libretto di Gioachino, come ingiusta riprensione contra Pietro Lombardo. Confessando lui in una lettera, che di sua mano scrisse, che sermamente, & humilmente quella Fede tiene, che la Romana Chiesa tiene: comandando che tutte le sue opere composte, & da comporsi, si deuesse ro al fommo Pontefice consegnare, quando, che lui stesso, sopragiongendogli la morte, non potesse offerirle, per farle approuare, e correggere dal giudicio della Sede Apostolica, il medesimo dice esso Innocentio in quella Decretale. Nella Libraria di San Pietro di Roma, è una Epistola di Honorio Papa Terzo, mandata al Vescouo Lucanense in fauore di Gioachino, contra li suoi detrattori di tal modo, Habbiamo udito, che tu infami, & anco permetti, che li tuoi suddiri infamino di heretica prauità l'Abbate Gioachino, & li Monachi dell'Ordine di Fiore; togliendo occasione, che Innocentio Papa, nostro predecessore di selice memoria, habbia dannato, con approuatione del Con cilio generale, un Libretto, de Trattato, qual esso Abbate Gioachino, institutore dell'Ordine detto, compo se contra Maestro Pietro Lombardo, dell'unità, ò dell'essentia della Trinità. Hauendo dunque espresso il sudetto nostro predecessore nella sentenza della detta dannatione, che perciò non uoleua punto derogare al Monasterio Florense. Poscia che ui è regolare in-

THE SEED CON CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PARTY CONTRA

(EMS) CEMS) CEMS) CEMS)

المنازية الم ITA DELL'ABB. GIOACHINO. stitutione, & singolar osseruanza, & il medesimo Gioa chino commandò, che tutti li suoi scritti si consegnassero al detto nostro predecessore, acciò per giudicio della Sede Apostolica s'approuassero, ò pur si correggessero; dittando vna Epistola, in cui si sottoscrisse di sua mano, nella quale fermamente confessa, che tiene la Romana Chiefa, la qual per dispositione di Dio è Matre, & Maestra ditutti i sideli. Comandamo à tua fraternità per li scritti Apostolici, che non presumi infamare li Frati del detto Ordine, sopra il peccato di heresia, nè habbi à permettere, ouero alquanto dissimulare, che da' tuoi sudditi sieno infamati. Data in Roma appresso San Pietro, a' 4. di Decembre l'Anno primo del nostro Pontificato. and the contraction the term and the



EU AN EU AN EU AN EU AN EU AN

CHE CAN CHE CAN CHE CAN CHE CAN

CONGREGABIT, STELLAS vt luceant in firmamento Cœli.

> VATICINIVM PRIMVM.



का (टर्स्ट) (दर्स्ट) (दर्स्ट) (दर्स्ट) (दर्स्ट)



# PRIMVM.

Scende Calue, vt 2 ne amplius decalueris, qui non vereris decaluare sponsam: vt comam vrsæ nutrias. vade, & pasce columbam granis purissimis à fera pessima conculcandis. Sed caue, ne fatua pietate delusus grana infecta, quibus vrsam pascis, columbæ b non propines, quæ cibo infecta grauiter infirmetur, tarde, & difficulter in aliquibus deeft. curanda.

a al. aliqui adimunt ne gationem.

b al. hic quoq; negatio c al. ne tali cibo, & c.

### T PRIMO.

SCENDI Caluo, acciò a nonsija al. alcuni lieuano il maggiormente decaluato, che non uon. dubiti decaluare la sposa per nodrire la chioma dell'Orsa: uà, & pasci la Colom ba con purissimi grani, che debbano essere dalla fiera pessima calpestati. Ma schiffa, che da sciocca pietà schernito, i grani infettati, con quali pasci l'Orsa, non dy alia Colomba, c che infettata b al. qui medesimamen-

dal cibo grauemente s'infermi, che tar. te lievasi da alcuni il no. do, & con difficultà si sanerà.

c al. accioche non infer tata da tal cibo, &c.

(649) (E#3)

Cla-

(E43) (E43)

وجع روبع وجع روبع وبع وجع روبع وجع

Clauibus claudet, & non aperiet.

VATICINIVM II.



# II.

Con le chiaui chiuderà, & non aprirà.

EES TANGES AND CES AND CES



Post Lunam ascendet Mars sitiens sanguinem baptisimalem, a-scendet autem de turri ad altissimum solium, qui a Solem clarissimum obsassimum obsa

# V A T I C I N I O

Doro la Luna ascenderà Marte sitiente il sangue battismale, de ascenderà dalla torre all'altissimo seggio, quale offuscarà il chiarissimo sole. Co'l Giglio, de la Croce cruciarà a al. seggio. l'Aquila. L'A me non edificherai il tem b al. A me non edifiche pio; percioche sei huomo de i sangui, rà il tempio, perche è ua con zelo immoderato, e virtù simula- so di sangue. ta denigrando, e dissipando le cose su- perflue, solo restringendo la pace, e di- uorando tutte le cose.

(E#3)

Duros

mewasten waten

Duros corporis sustinebit labores.

VATICINIVM III.

رويه ومع رويه وه ويدى رويه ويدى



العبق رفي المبي المبي المبي المبي المبي المبي المبي المبي المبي المبي

VATICINIO III.

Dure fatiche del corpo sostenirà.

A COM COM COM COM COM COM COM COM



Vox (E43) (E43)

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR العبق رفيق المنقل رفيق رفيق رفيق المنيق المنيق المنقل رفيق رفيق لمنيق رفيق رفيق رفيق المنقل

Vox Vulpina perdet Principatum,

VATICINIVM. IIII.



ICINIO IIII.

La voce Vulpina rouinerà il Principate.

AND CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

WATICINIVM PATICINIVM

# VATICINIV M

BENEDICT VS qui uenit in nomine Domini celestium omnum contemplator, qui simplex eductus de terra tenebrosa ascendit, & descendit: nam uox gemina, & Vulpina ipsius Principatum uotabit, & tribulatus pere grè morietur. O' quantum dolebit spon sa de casu legitimi sponsi ad deuorandum tradita Leoni. Cur ò simplex homo sponsam dimittis truculentis canibus latrantibus tribuendam? Cogita nomen tuum, & piima opera sac, vt recipiatis in partibus Orientis.

Hæc in quibusdam Lioris post sequentem col-

### VATICINIO 1111.

ENEDETTO chiviene nel nome del Signore, cotemplatore di tutte le cofe celefti, qual femplice cauato fuori dal la terra tenebrofa afcede, e descende; per cioche la uoce gemina, et Volpina diuorerà il Principato di quello, et tribulato in paese forasitero morirà. O' quanto si dole rà la sposa della caduta del legitimo sposa, data adesser diuorata al Leone. Perche ò seplice huomo la sci la sposa ad esser data adaspricani abbaianti. Pensa il tuo nome, e fa le prime opere, acciò si riceuu to nelle parti d'Oriente.

Questa in alcuni Libri è posta doppo la seguente.

F

હ્યા હત્વા હત્વા હત્વા હત્વા હત્વા હત્વા ક્લા કેલ્લા

EN CENTRE रहम् अत्त हम् । हम् अत्त का हम् अत्त हम्

Oriens bibet de Calice iræ Dei.

# ICINIVM



وجها روبي روجه روبها روبها روبها روبها روبها روبها روبها روبها روبها روبها

TICINIO

L'Oriente beuerà del Calice dell'ira d'Iddio.

EN EN EN EN EN EN EN EN



CHE EN CHE EN CHE EN CHE EN CHE المراق ا

Fraudulenter intrasti, potenter regnasti, gemens morieris.

> VATICINIVM VI.



ICINIO T VI.

Fraudolentemente sei entrato, potentemente hai regnato, gemendo morirai.

الفيعا النبق الهنا النبق ED ARED ARED ARED ARED ARED

### CO CHE CON CONTROL CON العموى روموى روموى روموى روموى روموى روموى روموى روموى روموى T. Cc E homo de Scariothis progeinie occultum Principatum habens, a quo Agnus ruit, Neronice regnans, a al quo Agnus ascen. morieris desolatus, abbreuiabuntur dies dit. illi, qui totum mundum tyrannus terribilis conturbabit, Gallum ferit, Aquilam deplumat, Gallus, & Aquila eius fu perfluam auferent potentiam. Columbanon timebit ramum portans oliuæ, & in petræ foraminibus nidificans, cuius securitas est in Angelo testamenti, quid tantum affectas Babilonicu Principatum, quem obtinere non poteris? contra iustum insurget, & ipsum uinculis alligabit. IN TO Ι.

Eco l'huemo della progenie di Scarioto, che hà il Principato occulto, a per ilquale l'Agnello è gnello rouina, Neronicamente regnando, morirai de asceso, saranno abbreuiati quei giorni, ilquale Tiranno terribile conturbarà tutto il mondo, ferifce il Gallo, lieua le piume all' Aquila, ll Gallo, e l'Aqui la toglieranno à força la supersua potença di quel lo. La Columba non temerà portando il ramo d'oliua, facendo il nido ne i forami della pietra, la securtà della quale è nell' Angelo del tessamento. Perche tanto brami il Principato Babionico, qual non potrai ottenere i sorgerà contra i giusto, e lo legherà con legami.

Viri

and the contraction and the contraction and the contraction and the contraction are contracting to the contraction and the contraction are contracting to the contraction are contracting are contracting to the contraction are contracting are contracti

a central cent



والمنا رومن رومن رومن رومن رومن والمن رومن ومن رومن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن



CAN CHU CAN CHU CAN CHU CAN CHU



الدنيا العيادين المناه المناه

### CHI CAN CHI CAN CHI CAN CHI VATICINI

# VIII.

IDE hicmulieris Babilonice sposum fugientem sponsam suam sibi abominabilem, quasi viduatam a relinguens. Nomen eius dissonum, crudelis, immundus, iniustus, virture carens appetens vanitatem immoderatè relaxans claues, cursor, gladiator, congregans, & corrumpens b lucidissimas 6 al. Lucidissima Stella Stellas. Qui perdet fulgorem contra perdet fulgorem contra Solem tenebrosum. Finaliter pugnatura Luna ipsum persequetur, in altum persequetur, corruet, excella obscurabit.

a al. hæc omnia, in casu acculatino legunturulo; ad corrumpens.

Solem tenebrosum fina. liter pugnatura Lunam

### NI VIII.

En i qui il sposo della donna Babilonica, chefugge la sua sposa à se abominabile, quasi uedouata lasciandola. Il nome di quello dissono, crudele, immondo, ingrusto, che manca di uirtu, desideroso della uanità immoderatamente, che rallenta le chiaui, Corritore, Gladiatore, che congrega, e corrompe a le lu'a al. la lucidisfima Stelsidissime Stelle. Qual perderail splendore contra'l Sole tenebrofo. Finalmente essendo per combattere la Luna lo per seguiterà, cascherà in alto, e oscurerà le cose eccelse.

la perderà il splendore contrail Sole tenebrolo, finalmente estendo per combattere perseguiterà la Luna.

Con-

લ્મા લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ લક્ષ્મ

Contra Columbam hæc imago turpissima Clericorum pugnabit.

### ATICINIVM 1 X.

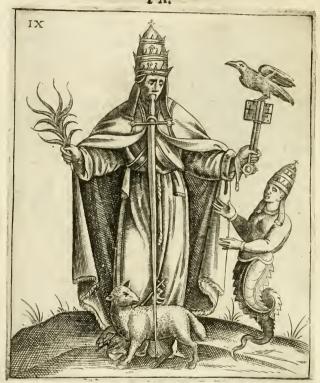

ICINIO IX.

Contra la Colomba questa bruttissima imagine de' Chierici combatterà.

रिस्का दिस्का दिस्का दिस्का दिस्का दिस्का दिस्का दिस्का दिस्का men was an en a

# an commentation of the comment

### ATICINIVM IX.

E infimo genere ascendet cruenta bestia prima, & nouissima, quæ filium minimum, & innoxium crudeliter deuorabit. 2 Vnus es, & parem non a al. omnia subsequen. inuenies ad innoxium sanguinem ef, tia leguntur in tertia perfundendum. Idcirco tempore tuo fur get Pleudopropheta, & seducet multos, quia tu malis tuis agnum mitilsimum plagis crudelissimis vulnerasti, ponens os tuum in Christum domi. num, obscurans Stellas cæli, malitia tua tibi obprobrium ministrabit, qui es solus nomine gratiosus.

lona, & non in fecunda.

# IX.

infima generatione ascenderà una sanguinosa bestia prima, o nouissima, che crudelmente dinorerà il minimo figli::olo, et innocente. Vno fet, a al. tutte le cose susse. Enon hat equale à sparger' il sangue guenti si leggono nella innocente. Perciò nel tuo tempo sorgerà un failo Profeta e sedurrà molti. Percio che con ituoi mali bai crudelissimamente ferito ilmansuetissimo agnello, ponen do la tua bocca contra Christo Signore, oscurando le Stelle del Cielo, la tuamalitia ti ministrarà uergogna, il quale sei sologratioso dinome.

terza persona, e non nel-

CHE CAN CHE CAN CHE CAN CHE الرائع ال

Sex lucidabit Planetas, & unus finaliter 2 ipsorum fulgorem b excedet. sius. b al. exstinguet. al. ipsius.

X.



### ATICINIO

Darà la luce à sei Pianetti, & vno finalmente di loro b eccederà il splendore. a al. di quello. b al. citinguerà.

and the teach and the teach and the

CHI CAN CHI CAN CHI CAN CHI CAN CHI तिकार ति

# VATICINIVM

E suburbanis montuosis, & solidis, de terra candida uir afcendet actus faciens singulares, Stellas in parte lucidabit, & obscurabit, sed excelsa non auferet, que predictabestia obfuscauit, sed remanebit agnus grauiter vul neratus. Pauca sparget, multa congre gabit, egenus morietur, & propria lepultura carebit. Corunm Columba persequetur regnabit totus solus, totus alienus multas sponsas viduas relinquens.

### ICI NIO

borghi montuosi, & sodi dalla terra candida ascenderà un'huo mo facendo atti singolari, in parte farà lucide, & oscure le Stelle; ma non leuarà gli eccelsi, che la predetta bestia ha offuscato, ma restarà l'Agnello grauemente ferito. Poche cose spargerà, molte congregherà, bisognoso morirà, & manchera di sepoltura propria. La Colomba perseguiterà il Coruo, regnarà tutto solo, tutto d'altrui, lasciando uedoue molte spose.

Stolam

CHI CHI CHI CHI CHI

THE CAN WE WIN WE CAN WE WANT WHITTOUT WHITH WE WANT WE WANT WHIT WE WANT WE WANT WHE WAS WELL WHIT WHIT WE WANT WHIT WE WANT WHIT WE WANT WHIT WE WA 

Stolam suam in sanguine Agni dealbabit.

VATICINIV M XI.



ICINIO XI.

Farà bianca la sua stolanel sangue dell' Agnello.

क्लाएं अस्ति एक एक एक एक एक एक एक

### an evan evan evan evan eva

#### VATICINIVM XI.

LTA ascendet duplici benedi ctione preuentus amator Crucifi xi, cultor pacis, altus ingenio: uerumtamen que cogitat, non implebit: alta corruent, infima sublimabit, ornabit Celum, nemora succidentur, extendens manus ad pauperes, uiduas desponsabit. Et tunc caue sphera uolubilis, & nigra, ne impediaris a uento Aquilonis in tribulatione, cum 2 Cru- a al. cum Lilio, & Cru ce defende.

# INIO

SCENDERA alle cose alte preuenuto da doppia beneditiione l'amator del Crocifisso, cultor della pace, alto d'ingegno: ma non adempir à le cose, ch'eglipensa. Caderanno le cose alte, sublimera le infime, ornerà il Cielo, saranno tagliati i boschi, distendendo le mani a' poueri, sposerà le Vedoue. Et all'hora quardati sfera uolubile, e nera, che non sy impedita dal uento d' Aquilone nella tribulatione, difenditi 2 con a al con il Giglio, & con la Croce.

la Croce.

Lu-

क्रमा एक स्थाप

THE PARTY OF THE P

Lupus habitabit cum Agno, pariterque cibabit.

TICINIVM IIX



XII.

Il Lupo babitarà con l'Agneko, e insieme prenderà il cibo.

ME WAS EN AS EN AS EN AS EN EN AN EN CON CENTRALENCENTAINEN

# ATICINIVM

D honores ascendet duplices ho mo iste, veniens de centro nebuloso, concordans discordantes, Lunam reuoluens, nouaculam in manu gestans ad superflua resecanda, carnes comedet assas, & vinum bibet myrrhatum, pauper ingrediens, alta considerans, infimis condescedens.

### ATICINIO XII.

SCENDERA questo huomo à doppi honori, venendo dal centro nuuiloso, concordando i discordanti, riuolgendo la Luna, portando in mano il rasoio per tagliare via le cose souerchie, mangierà le carni arrostite, & beuerà il vino myrrhato, entrando pouero, considerando cose alte, alle infime conde-Scendendo.

> (643) (6 00 2)

> > Iste

CHE CHE CHE CHE CHE CHE

CHE CAN CHE CAN CHE CAN CHE CAN

Iste solus aperiet Librum scriptum digito Dei viui.

AT ICINIVM XIII.



فعي رفيج العيف رفيع رفيع رفيع رفيع رفيع رفيع رفيع ويم رفيع رفيع وبيع وبيع وفيع

AT ICINIO XIII.

Questo solo aprirà il Libro scritto co'l dito di Dio viue.

EN ANDERS CON CANCERS CON







lo, che hat da mindare. Re parole ultime.

Terri-

LEANT CHI CENT CENT CENT CHI CENT

THE CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN

Terribilis es, quis resistet tibi?

ICINIV M

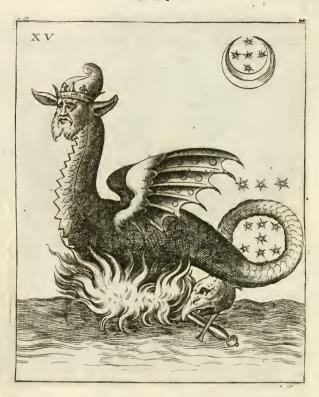

المها لاهما روهم وهما روهما روهما وهما روهم وهما وهما

ICINIO X V.

Sei terribile, chi resisterà à te?

المهما رفيعا رويوم رفيعا رويما ويهم رفيعا رويهم رفيعا رويما رفيع رفيعا رويعا رفيعا رفيعا EN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN



ক্ষেত্ৰ ডেণ্ডা ক্ষেত্ৰ ডেণ্ডা ক্ষেত্ৰ ডেণ্ডা ক্ষেত্ৰ ডেণ্ডা الاجماء الاجماع الاجماء الاجماء

a Occisio, filij Balael sectabuntur. a al. Incipit principium malorum, Hypocrisis abundabit.

### VATICINIVM XVI.



### NI XVI.

al. Incomincia il principio de' mali, la Hipocrissa abonderà.

والمعال الاجماء الرحماء الوجماء EN ARE EN

### an weather the continue of the

# XVI.

En v s nequam ursa catulos pa-I scens, & in quing; Rome sceptru conturbantes a nouz, & in xxxvj. annos misere ambulabit primus finisse. ctæ habentis quinque filios, à figuris.n. modus est. Ærea quoque ciuitas Barbaros item recipiet. Cum autem ui- b al Idem. deris Vrsam matrem canum miserabili ter luge in altitudine cœli, ut à Deo consequaris auxilium. Multos decipies nequissime sub aliena pelle immutata enim uisum fallacem convertis in terraabscondens, & deceptionem in multis faciens.

a al. Deelt, nouz.

Has renelatio ita in quibus sdam Libris legitur.

En vs 2 nequam ursa catulos a al. Neque zelus, ne-J pascens, b in quing; Romain sce- que Vrsa, &c. ptra conturbat neuam, & in xxxvj. an Cceptri contuibat, &c. nis miser ambulabit. Primus c filius fe- c al. Finis fere habentis ræ habes quinque filios, à figuris enim quinque oculos. d medius tibi est. Ærea autem ciuitas Barbaros in se recipiet. Cum autem e uideris ursam matrem Canum mile-if al. Lugebit. rabiliter f luge in altitudine coli, g ut g al. Additur pete. à Deo h consequaris auxilium. Multos b al. Consequatur. decipis misera, nequissima sub aliena i al. Falcem converte in pelle unita: i nam falcem connertis nem, immuta faciem, siintra, abscondis deceptionem, immuni, cut bene manens.

b al. In quinto Romam d al. Modus est.

tra, absconde deceptio-

THE COUNT AND COUNTY OF THE PARTY OF THE PAR

هم برخی هم برخی دی دی دی دی هم برخی هم tas faciem, sic autem bene manes, canes nutris nouos, ut habeas ipsos in medio

iplum extra.

tu, &c.

tempestatum. Sed Christus manifestabit cogitationes, serpens autem omnes uelociter consumet, cum his, quos la. ctas, laberis penaliter, & manus expan al. sicut abiiciens te des, cum pedes peruertes, k sic abijcies teipsum extra te: sed Dominus hypol al. quid mali facis ò crifim tuam ostendet. 1 Quid enim ma lifacies ò tu habens faciem canis admixtam alieno morsu? quid tu feris? quid mundo aperis os tuum ad pusillos? quomodo eructabit cor tuum uerbum bonum ciuitati?

#### AT ICINIVM X. V I.

b al. il medetimo.

A Generatione scelerata, l'Orsa che spasce i Caznuoli, et in cinque coturmanca in aleuni no banti i scettri di Roma a noua, & in xxxvj. anni miseramente caminerà. Il primo fine della setta, che hà cinque figliuoli, percioche dalle figure è il modo. La Città Metallica anchora riceuerà b medesimamente i Barbari. Ma quandovederai l'Orsa madre de Canimiserabilmente pianginell'altezza del Cielo, acciò conseguil'aggiuto da Dio. Molti ingannerai sceleraiissimo, sotto l'altrui pelle; percioche cambiata volgi il fallace uedere in terra ascondendo, & facendo inganno in molte cofe.

END THE CHE THE CHE THE CHE TO THE

Questa riuelatione in alcuni Libri si legge in questa maniera.

ENERATIONE & Celerata I l'Orsa, che pasce i Cagnuoli, b in cinque conturba Romanoua : scettri, & in xxxvi anni misero caminerai. primo c figlinolo della fiera, ilquale hà cinque figh, percioche dalle figure è à te d mezzo. Mala Città Mettallica riceuera in sei Barbari . Ma quando e vederail'Orsamadre de i Canı miscrabil. mente f piangi nell'altezza del Cielo, 8 acciò da Dio h consegui agginto. Mol- 8 al. è aggionto da al ti inganni misera, sceleratissima sotto l'altrui pelle unita, Percioche tu 1 volgi la falce dentro, abscondi l'inganno, mu ti la faccia; ma cosi stat bene, nodrisci nuoui Cani, accio gli hebbi in mezo de' malitempi. Ma Christo manifelierà i pensieri; é il Serpente velocemente con sumerà tutti, con quelli, qualilatti, sa rai lattata penalmente, & allegherai le mani, quando volgerai sossopra i pie di, k cosi gettando te medesimo suor dite; maldio dimostrerala tuahipocrisia. Percioche qual male farai, ò tu, che hai la faccia di cane mistaco'i morso altrui? che cosa ferisci? chi apri al mondo la tua bocca à piccioli? Come manderà fuori il tuo cuore la parola buona alla Cutà?

والمراق المراق الرواعي الورواعي الوراعي الورواعي الوراعي الوراعي الوراعي الورواعي الورواعي الورواعي الورواعي الورواعي الورواعي ال

a al. ne il zelo, ne l'Or-(a, &: c.

b al. nel quinto del scet tro contuiba Roma,&c. c al. il fine della fiera. che ha cirque occhi.

d al. modo. e al. vederà l'Orsa.

f al. piangerà.

i al. volgi la falce den ire, nascondi l'inganno. muta la faccia, come sia

k al. come gettado fuo re te medefimo. l al. che male fai, dtu

De-

CO CON CONTROL CONTROL

Decime dissipabuntur in essusione sanguinis.

VATICINIV M XVII.



VATICINIO XVII.

Le Decime saranno dissipate nel spargimento del sangue.

CE CENTER CENTER CENTERS CENTERS

# XVII.

medicaned canced canced

CECVNDVS Filius, alia fera vo-Ians, serpens ad meridiem a uictus, magnus, & nigertotus, priuatus lumine à coruis, b manifestans tempus à siguris literalibus, qui c succedit paterno fini, d existens serpens miler, & destructio Vrlæ. CO' quomodo es esca milerorum Cornorum, existens genus abho ninabile eorum. f ab Oriente miserabiliter turbaberis te iplum similem ciuitatis lumen genitum dabis in tem pore metus.

### ATICINIO XVII.

والمراق الارتواعي والمراق والم I L secondo figlio, vn'altra Fiera vo-Lante, Serpente al mezo giorno, a ligato, grande, és nero tutto prinato delu meda · Corui, b nanifest ando il tempo dalle figure literali, qual e succede al fine paterno, d essendo Serpente misero, er destrutt ont dell'Orla. O come ses, fal. Dall'Oriente mise. esca de imiseri Corui, escado abhomina bile generatione loro. f Dall Oriente miserabilmente sarai turbato, te mede simo somigliante della Città lume delle genti darai nel tempo della paura.

a al. luctus, uel vinctus, nigto,& niger. &c.

6 al. Manifestatus, tempote,& figura localibus. c al. Succedunt.

d al. Serpens niger, & de Structor Vila.

e al. Q quæ, vel quanta esca miserorum Coruo. rum existes.

f al. Ab Oriete misera. biliter turbabis, vel turbabut, te, simul & civita te tua gentibus, vel tuaiű gent.um dabis in tem pore meflis.

a al. Congióto, ouero le gato al nero, & nero, & c. b al. Manifestato dal te po, e figura locali. s al. Succedono.

d al. Serpente nero, & leftrnetor dell'Orfa.

e al. O'quale, ouero qua ta esca sarai de'miseri

rabilmente turbatai, ò tuibaranno te, & infieme la tua Città alle gen-11, ò delle tue genti da. rai nel tempo del miete-

Pceni-

CAD CAD CAD I EAD TO CEAD TO

العبق رومها تعبق رومها رومها رومها رومها رومها رومها رومها ومها تعبق تومها تومها

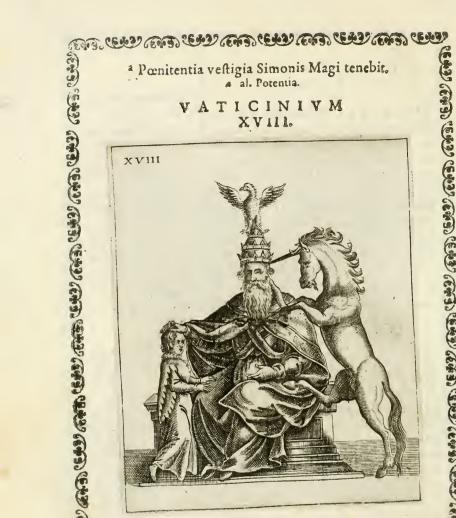

### XVIII.

La Penitenza tenirà i vestigi di Simon Mago. a al. la Potenza.

and the contraction of the contr

# XVIII.

THE COURT OF THE COURT OF THE PARTY OF THE P

Vplum tertiu,& est auis erucifera, equus a al. supplicium tertium a-(uel ve legitur in quibusda libris eques) corniger sic multu velox sicut promptus, & la 16 al. vocationis, unius resciuus principium habens vnitatem, & finem curux figura numerorum b vnitati duplici vacationis primæ recuruæ figuræ numerorum extremum c in tempo. anni ueniet dies, in qua tere ficut boni anni. Venit dies in qua tenebit nebit immediate figure cur medietatem curux figura multum quidem ma ux multum, magnus quiguus Rex volucrum Solis. Iste enim recipiens principium a meridie, in quo explebit cornuto mediadie explebit in cornu die mediante Stella Poli Vespere, & punitus ve to, mediante Stella Poli uef multum velox existens, & ad bella præparatus. Peri, & propterea multum O zenus Bizantij habens d auditus uobis incli natos, ligna fine fructibus. O amice sed e ulti-d al. aditus. ma syllaba vulnus lucrabitut te in locis irrae al syllaba sucrabitur te guis præter spem cadens in te principium, & in locis irriguis, propter finis corui est.

### VATICINIO XVIII.

التابعا الوجاع الدجاع الدع الدع الدجاع الدجاع الدجا I I. doppio ter o, et è l'uccello, che porta la croce, cauallo con le corna, hauen il cauallo (ouero, come si legge in alcuni Libri , b al. della uocatione d'una Caualliero)che porta le corna, cosi molto veloce,co- recuruz figura ultima de i me pronto, e lascino, hauendo principio l'unità, & il numeri. fine all'unica doppia della b uacanza prima della recurua figura de numeri l'estremo e nel tempo co me del buon anno. Viene il giorno, nel quale tenira tamete molto della recurla metà della curua figura, molto certamente gran ua figura, ma certo gra Re de Re de gli vecelli del Sole. Percioche questo riceuendo il principio dal melo giorno, nelqua!e empirà nel giorno cornuto mediante la Stella del Polo nel 10 mediate la Stella del Pola sera, & punito come essendo molto uoloce, & pre parato alle guerre, ò generatione di Bizantio, che haigli d'oditi à noi inclinati, legni senza frutti. O' amico, ma e l'ultima syllaba la ferita guada gneràtene i luogh acquosi fuor di speranzacaden do inte, il principio, e'l fine è del Corno.

uis crucifera equus corniger principium, &c.

c al. sicuti in tempore boni dani Rexuolucrum. Solus enim recipies principium, uelox exittens ad bella pa-

frem, & finis cornu eft.

a al. il supplicio terzo, l'uc cello, che porta la croce, il

(3)

e al come nel tempo del buon'anno renira il giorno nel quale tenerà immediad'uccelli. Percioche solo ricenendo il principio in me zogiorno empirà nel cornu lo nella fera, e perciò molto ueloce essendo alle guerre preparato.

d al. gli aditi. e al. l'vitima fyllaba ti gua dagnerà ne i luogni acquofi per la speranza, & il fine è del Corno.

Con

MOUNTED AND COMPANY COMPANY

Confusio, & error a viciabitut. a al. inchabitur.

VATICINIVM XIX.



والمراج والمرا

TICINIO XIX.

La Confusione, e l'errore a sarà viciato. a al. lara incitato.

THE CAN CAN CHANCEN CONTINUES WIN CAN CAN CAN CAN EN AN EN AN EN AN EN AN EN

### CHI FOR CHI FOR CHI FOR CHIP CONTROL CHIP

# XIX.

STE Collateralis quartus ab Vrsa, a Iste ab Vrsa carens & c. carens gladijs, & homo mouens incissonem rolæ: tamen b siccabitur si- b al. Siccabuntur. cut rosa, & c incidens rosam annis mor tuus tribus, etenim litera tertia, & tertium elementum illud uidet. Recipiens enim principium, ut incideret florem, non miserebitur tui, quamuis in principatu maneas. Vide enim iste incipit colligere rosam, ante ferens in hominibus, habens finem, in quo lætare multum frustra.

c al. Incidet rosa, cuius motus tertius, & est tertia litera, & tertium elementum fignificat, manus falx, illa in prima litera incidit rolam, mile. rum elementum illud,in de recipiens eum, no mi serebitur, &c.

### ATICINIO XIX.

الايوعاء الوجوع روجوء روجوع روجوع روجوع روجوع الوجوع روجوع روجوع روجوع روجوع روجوع VESTO Collaterale quarto dall'Orsa, che manca di coltelli, & huomo, che muoue il taglio della rosa: no dimeno o si seccherà come rosa, et c. tagliando la rosa per tre anni morto: percioche la terza lettera, & il terzo elemento quella cosa uede. Peroche riceuen do il principio accio tagliasse il fiore, non hauerà misericordia dite, ancorche sty sa, quel misero elemennel principato. Kedi, imperoche quello in comincia rascorre la rosa, portando innanzi ne gli huomini, hauendo il fine, nel quale allegrati molto in uano.

وي وي وي وي وي وي وي وي وي

a al. Questo dall'Orsa mancando, &c.

b al. Si seccheranno. e al. Tagliarà la rosa del quale il terzo moto, & è la terza lettera,& il terzo elemento fignifica, la ma no la falce, quella nella prima lettera taglia la ro to, di li riceuendo quella non hauera misericor. dia, &c.

Ela-

CO CAR COU CAR COU CAR COUNTY

\* Elatio b paupertatis, obedientia, castitas, Castrimargia, & Hypocritarum destructio.

al. legitur solummodo vox Flatto pro titulo, & nil aliud.

a al. paupertas.

VATICINIVM XX



THE CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN

VATICINIO XX.

\*\*Elatione\*\* della pouertà, obedientia.castità, destruttione della cupidigia sfrenata di mangiare, & de gl' Hipocriti.

\*\*La al. si legge in alcuni libri solamente la uoce Elatione, per titolo, & nien te altro. b al. pouettà.

EN TOP EN CONTROL CONTROL

### an view and view and view and view

De iterum alienum 2 existenmedium, falcem magnam, e & rosam quam fert tertium ante du- te ternu aut duplicatum plicatum in primo elemeto diuisa sunt. Item conjuncta falciferi quatuor messium scribo erit, S. Principatus autem omnis quem consumpsisti cum gladio in templis idolorum post paululu resu- tabo, tres ante tres annos scitabis, tres annos in mundo viues se-linung. Viues senex valde nex valde in d infimum duabus tribulationibus in medio corrues.

6 al. Supra entis. e al. Et rosa manu fere

a al. Modum.

primu elementu. Ité con juncta fore 4. menfinm, te scribo, & principatus, ante omnia, tepla Idololoru, post pauluiu resusci duab'i tribulationibus in medie. d al. Infernum.

العامل الدين العبال الدين الدين الدين العبال العبال العبال الدين العبال العبال الدين العبال الع

Edi vn'altra fiata l'alieno a mez-20 b di chi è la falce grande, c la rosa, qual porta il terzo inanzi duplicatonel primo Elemento sono diussi. Medesimamente congionti del portator del Medesimamere douer es la falce di quattro mienture, seriuo, sara. S. Ma ogni Principato, qual bai consumato co'l co'tellone i tempy de gl'Ido li, doppo poco resusciterai, tre anni nel po poco resusciterò, tre mondo viuerai, vecchio grandemente nell infimo con doi tribulationi nel zo caderai.

a al. Modo. b al. Di chi sopra è : e al. chi porta co la mano la rosa, ma terzo dupli cato il primo elemento. ser cogionte le cose di 4. mesi,te scriuo, & il principato inanti tutte le co se,i těpi de gl'Idoli, dopmanzi tre anni in uno. Viuerai uecchio molto, harai principato nell'inferno con doi tribulatio ni nel mezzo.

d al. Nell'inferno.

લા છે લા છે. લા છે લા છે લા છે લા છે.

Incisio, Hypocrisis in abominatione erit.

### VATICINIVM XXL



# VATICINIO XXI.

Taglio, l'Hipocrisia sarà in abominatione.

CAN CAN CAN CAN CAN CAN TAGENT



and the court was the court of the

Dceisio Filij Balael sectabuntur. al. Occasionem. b al. Balac.

ICINIVM XXII.



وهوا وجوارهم وجي ويم رهم يعجو يعجو يعجو وجي رهم وجي وجي وجي رهم رومي

### TICINIO. XX11.

\*Occisione, i Figliuoli b di Balael seguiranno.

a al. L'occasione. b al. di Balac.

القيف رهي البي رهي البي رهي لاجه رهي لاجه رهي البي المعي البي المعي البي CHO TEN CHO CHO CHO CHO CHO TUNO

CONTRACTOR XXII. LIA Vrsa à pascens Catulos, & a as. Addunt, secunda, in omnibus b præterquam in vm 6 al. Addunt. illa. bra c tantum, scripta similis natura , al. Habent tantum natemplorum. Natiuitas abortiua præ-turatemporum, natiuitas figurat. In vltima enim scribunturul- abortua. time subsolares, ante, d retroque co. d Viriso; coronis manirong manifestantes divisionem tertius festantur divisiones. e ponitentia. e al. Potentia. ICIN XXII. N'ALTRA Orsa 2 pascente t'a al aggiongono. Seco. Cagnuoli, & in tutte le cose, do da leconda fiata. किया दिल्या दिल्या दिल्या दिल्या दिल्या दिल्या b fuor che nell'ombra c solamente scritta b al. aggiogono quella. simile natura de tempy. La natività lamente la natura de i te abhortina invanzi figura. Percioche pi, la natività abhortina. nell'oltima sono scritte l'oltime subso- l'ercioche, &c. lari d inn inzi, & in dictro le corone ma d al. con tutti doi le corone manifestando le di nifestanti la divisione di tutta c la pe- uisioni. nuenza. e La potenza.

Pote-

DEED GED GED

CHE CAN CHES CHES CHES CHES CHES

a Potestas, cœnobia ad locum Pastorum redibunt.
a al. habent aliqui pto Titulo. Sanguis. & nil aliud.

### VATICINIVM XXIII.



المنا المنا العنا المنا المنا

### VATICINIO XXIII.

<sup>2</sup> La Podestà, i Monastery ritorneranno al luogo de i Pastori. A Hanno alcuni. Il sangue. & non altro per Titolo.

and the second of the second o

### ومعارض وموارها وموارها ومادها وموارها

#### ATICINIVM XXIII.

Ev hen misera cinitas substinens dolores, & passiones. Ciui tas enim miserabile, ut appareat lumen mox tenebit arma paruum tempus. Ce des erunt in te, & effusio sanguinu. Vnde unum incipientes non deficient in quinque principatus à Monarchia tua. Dracones oua confringent. Quæ comederunt, ut cibum, frustatim laniabunt membra b sua non cesa, & ad pugnam e intestinam excitata, d innumerabilem multitudine cedent gladio ad milliaria sex septem numerata, & omnis <sup>e</sup> Ciuitas multiplicabitur fornicationi, & cedet maculatus, adulter, raptor, & iniustus. Sodomita f uidebit ultimum lumenante 3 oculos. h M. eius.

XXIII.

الفيق المجمع الفيف المجمع المحم المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد الم

VAI, quai Città misera, che sostieni dolo. Jri & possioni. Percioi he la Città acciò appa risca il compossioneuole lume da qui à peco tenirà l'armi picciol tempo. Occifioni sarano in testo spar gimento de' sangui. La onde un incominciando non & cinque principati dalla mancheranno in cinque principati della tua Mo narchia. I Draconi stelleranno l'ucua. Quali ha no mangisticome cibo, à pezzo à tezzo straccia |20 à pezzo &c. ranno i membri b suoi non tagliati, & à puena c iz testina eccitati, d'innumerabile moltitudine tagliaranno con la spada à migliara sei sette numera ti, e & ogni Città sarà multiplicata alla sermea tione, & cederà il macchine, l'adulterio, il rabito. re, l'inguesto, il Sodonita f neder à l'altime lumi g al. Gli occhi di quello. innanzi & gli occhi. li M. di quello. Rona

à al. Heu misera substines passiones, ciuitas miferabilis, utappareat, lumen mox tenebit circa paruum tempus sedens. In te omnino effusio san guinum, Vnde denarij in cipientes non deficiant, & quinque principatus a Monarchia tua Dracone confiingent, quem occi dirlilium, f. uftatim, &c. b al. Illius.

c al. Intestina. d al. M. rabilem.

e al. Implicitus fornica tione, & cede maculatus. f al. Videbunt. e al. Oculos eius.

al. Matris.

a al: Guai misera, che softie ni passioni, Città miserabile acciò apparifca, il lume ca qui à poco tenirà circa picciol tempo fededo. In te affatto fpargimento di fangue. La onde i denari incominejando non manchino. tua Monarchia spezzaranno il Dracone, quale ammazzato dal giglio, à pez-

a al. Diquello. c al. 6Pintettini.

d.al. Mirabile. e al. L'intricato di fornicatione, macchiato di ammaz zamenti.

h al. Della madre.

وين وين وين وين وين وين وين

THE CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN

Bona gratia, Simonia cessabit.

### TICINIVM XXIIII.



### ICINIO XXIIII.

La buona gratia, la Simonia cessarà.

المهي رويها رويها رويها رويها رويها رويها رويها رويها ويها ويها رويها رويها ويها EN AN EN AN EN AN AN AN AN



XXIIII.

CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI

LPINAM figurasti amicitiam, patienter sensum refrenans, fi- a al. patientem sensum cut multum senex, & b canum habens reficuas. sensum, c venientes autem dupliciter b al. canes sensus. d voluptates, & septies e voluptatem dimififti confringendas adinuicem, e al. voluntatem, vel uo-& in effusionem vallis sanguinum ef- Juntarie. fundendas. Tu pro victoria expandisti manus. f Bene, & gloriose braumm'f bene gratiosus. accepisti in fine Sceptti.

### ICINIO XXIIII.

t figurato l'amicitia Volpina, patientemente raffrenando il a al tafteni il senso pa senso, come molto vecchio, é c'hà b il senso canuto: ma c li piaceri d che ue- c al. li uoleri. ninano doppiamente, & sette fiate e il d al che viene. piacere hai lasciato spezzarsi l'un l'al-le al. il volcre, ouero votro, & nel spargimento della ualle de i sangui spargersi. Tu per la vittoria hai distese le mani. E Bene, e gloriosamente hai riceuuto il pallio nel fine del Scettro.

f al. Ben gratiofo.



Po-

CHI एक्का एक्का

a Potestas vnitas erit. a al. Potestas, & vnitas imminuetur.

### ICINIVM XXV.



### VATICINIO X X V.

<sup>a</sup> La podestà sarà unità.
a al. La Podestà, & vnità sarà sminuita.

القهاع القبارة وبالمراجا وبي وينه ويباري ويها وبي ويهادي ويهادي tan woan woan wo



Bona | Bona | Bona |

an wwanter and wanter الفيا روما الفيا ومن الفيارمي المها الفيارمي الفيارمي الفيارمي الفيارمي الفيارمي

Bona a oratio b the faurum pauperibus e erogabit. a al. Operatio. b al. thefaurum. c al. erogabitur.

### VATICINIVM XXVI.



#### ICINIO T XXVJ.

Labuona a oratione il thesoro a' poueri b dispensarà.

a al. operatione. b al. sara dispensato.

A THE SERVICE OF THE SERVICES OF THE SERVICES

### THE CAN THE CAN THE CAN THE TEAN THE XXVI. eleuabitur 2 vnctus qui habet a Virtus. C pronomen b Monachi petram ha- b Menachim, & nomen bitans c extra venit mihialiene luctus per literam P. relinquens, & victum agrestem d vux, mortuus, & gemebundus congregans bona dissipans omne e premium ini-le al brauium. quitatis, f qui totus instificatus, quando Stella apparebit nigra, tunc eris nudus: g Item h valde in interiora e al. Iterum. terræ. b al. vade. XXVI. T sarà eleuato a l'unto, che hà il a La virtu. pronome del b Monacho habitando b al. Menachim, & il no la pietra c di fuora è nenuto à me alie-me per litera P. c al.horlum vengono à na lasciando i pianti, é il viuere agre- me i pianti altrui. sti dell'una, d morto, e gemebondo con d al viui innocente. gregando beni dissipando ogni e premio e al. il pallio d'iniquità, f qualtutto giustificato, qua. f al. ingiustificato. do la Stella apparirà nera, all'hora sa. rai nudo, 8 medesimamente h molto ne g al. vn'altra uolta. gl'inseriori della terra. (Gob)) 6890

Bo-

643 (643) \$ 643) (643) (643)

men and an an an an an an an

\* Bona intentio, charitas abundabit. a al. habent tantum. Bona intentio.

### TICINIVM XXVII.



### ATICINIO XXVII.

<sup>a</sup> Buona intentione, la charità abondarà. a al. alcuni hanno solamente. La buona intentione.

والمناعا الدنوع المرماع الدنوع وب من وب وب وب وب وب وب وب وب وب

the test and the test and the test are

# XXVII.

ORTVVS, 2 & nunc oblitus aspel ctus norunt multi, quauis nullus bislum uideat à Deitate e manifestatus ex inspirato sceptra tenebit istius impeliat. plangit, quasi mor rii. d Simul enim manifestatus in cœlo tuus, non uiderur, & obli preco inuisibilis ter clamabit maxime. Ite cum festinantia ad occidentem septem collis, innenietis virum habitato d al. Stilus. rem amicum meum, ferte istum in Regias Sedes caluum, mansuetum, mite, alte mentis, acutissimum ad uidendum futura præcipue. In te habebis septem e al. item habebit. collis imperium.

a al. Qui stat vinctus ante eu mundanum fatuns caligandum, & doledum esie co incarcerato denu tus aspectus eius.&c.

c al. additur, & Oriente.

### TICIN X X V II.

ORTO, a & hora smenticato a. a al. Chistà legato inan M spetto conoscono molto anchorche zi lui dinotia il stato mo niuno b costui ueda, dalla Deità e manife dolere essendo lui incar-Stato fuor di speranza tentrà i scettri di cerato Piange, quasi mor questo imperio. Percioche d parimete ma to, non si vede, & è smennifestato in cielo il precone inuisibile tre ticato il suo aspetto, &c. fiate grademente gridarà. Andate co pre b al. giufto. Stezza all'occidente della Città de 1 sette & dall'Oriente. colli, trouarete un'huomo habitatore ami d al. il stilo. co mio, portate questo nelle Regali Sedie, caluo, masueto, praceuole, di alsa mente, acutissimo principalmente à uedere le cose future. e Inte hauerail'imperio dele al. medesimamente ha la Cutà de i sette colli.

e al. alicui aggiongono,

Pra-

AND CONTRACTOR CONTRAC

CHE CAN CHE CAN CHE CAN CHE CAN CHE CAN

a Præhonoratio concordia erit. & al. habent tantum. Prohonoratio. alii. Pravaricatio.

> VATICINIVM XXVIII.



### TICINIO XXVIII.

a L'honore anticipato sarà concordia.
Alcuni hanno solo. Prononoratione, altri Prenaricatione.

الديري الدين क्कि एक एक एक एक एक एक एक एक

# EU AR EU AR EU AR EU AR EU AR

### XXVIII.

CC E a item homo de primo ge-ditus, per intrates (al. innere abscondito intrans primum singularis in numerosos annos. Nudè venit de petra tenebrosa, b ut secun- tem incipit vitam. dam splendentem incipiat vitam. Ima. c adduntaliqui.tribus.s. go secunde uitæ uerissima tantum foli- annis amplius pretiosu de solidus duplicatorum annorum introibit mortuus petram.

A Ecce homo iste de pri mo genere olim abicontrans) numeri annos nudus venit de terra, & c.

b al. secundam splende.

substinuit, tame felix in qua iste natus fuit, qui tatum a Domino sublimabitur gratia, & virtute.

### XXVIII.

Cco a similmente l'huomo del pri- a Ecco questo huomo mo genere nascosto, entrado primie della prima generatione, ramente singolare ne gli anni numerosi. Nudamente è uenuto dalla pietra tenebrosa, baccio incominci la seconda splen mero, nudo viene dalla dente uita. Imagine uerissima della se- terra, &c. conda uita tanto sodamente sodo de gli b altro comincia, la seco anni duplicati entrarà la pietra. c

per il passato nascosto, per gl'intranti (alcuni ha. no.che entra)anni del nu

da vita splendente.

e aggiongono alcuni. Cioè pertie anni di più fostenira il petroso: nondimeno felice colei, nel-'la quale egli è nato, qual tanto dal Signore lara fu blimato di gratia, & virltù .



Bona

क्लिक क्लिक क्लिक

CHI CONCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDITORISCEDIT النباء الدباء الدباء

a Bonzoccasio, viuentium sacra cessabunt al, pro titulo est tantum, bona occisio, vel occasio.

### ICINIYM XXIX.



#### ICINIO T XXIX.

<sup>2</sup> Buona occasions, le cose sacre de' viuenti cessaranno. a al. per titolo in alcuni è solamente, Bona occisione (o) occasione.

المها لابنا لابنا لابنا لوبها لوبها لوبنا لوبنا لوبن لوبن لوبن لوبن ووبها لوبن ED FRANCED FRANCED FRANCED

CONTRACTOR CONTRACTOR

#### ATICINIVM XXIX.

Corre a cidarim mundam tibi commissam, & super induere nouis uestimentis senex sensa, sacerdos Dei magne, ne pigriteris, sed recipias: potentishmè penla de fine, & ad bonu dal. vno denario stellas dirige sceptrigeram, alia quidem non metuens. Tempus enim desuper istud b recepisti, solum tribus auroris circudati anni, & dundenario stellarum com pletum: Vni tadem fini sacratum, quod admiraris, reliquisti, plaude placasti altercationem, sequere e uocationem, ad præsentem gloriam f bene venisti. Dixitautem principijs. Benè comple vniuersam culturam, & habitationes cœlestes ambula. 3 Cæleste enim inest principium, & finis.

### VATICINI XXIX.

DRENDI a la cidari monda à te commessa & uest:ti sopra di nuoui uestimenti uecchio di sentimento, Sacordote grande di Dio, non sij pegro; mari eni. potentissimamente pensi del fine, & al bene dirizza la portatice del Scettro, altre cofe cer to nontémendo Percioche di sopra bhai riceuuto questo tempo solo con tre aurore gli anni c irionda ti, & d con l'undenario delle Stelle compiute, final mente ad un five facrato, quello di che fai maraui glia, hui lasciato placidamente, hai placato l'alcercatione, segui e la nocatione alla presente gloria f be ne sei uenuto. Ma a i principij desse Bene sens i tutta la coltura & camina le cele li habitationi. § Cer. ciochen l'celefte è il principio, & il fine. Reue-

a al.incipit.Respice(vel) Rec pe donú, ne pigrite. is fenex, led recipias po tetilime, pela, define, &c.

e al. circumdatur. cople, bene fini sacramen tu, quod amittes, admira tione recipis reliquisti placide, plantafti altercaluone(vel) planta nunc ha

al. vocantem.

f al. bene finisti diem in principus, bono fine coole unmersa creatura, & ambulationes, &c.

gal. Celefte.n.in te priacipiù bonetum, non metuens fine. Et alii. In te.n. principium, &c.

a al. incomincia in alcuni Guarda (o) Riceui il dono, non sij pegro necchio,ma ri ceni potentislimamente, pe fa, lascia, &c.

b al. hai ricomperato. e al. sono circondati.

d al.co l'un denaro empile stelle, & bene finisci il sacra mento, quello che perderai, riceut con maraniglia, hai lasciato placidamente, hai piantato l'alteratione, (o) ha bitatione.

e al. chi chiama.

f al. bene hai finito il giorno ne principij co buon fine finisci turta la creatura, & i uiazgi celetti camina, &c.

g, al. percioche in te e celeite principio de'beni, che non teme il fine. Et altri. Percioche è in te il principio, & il fine.

روای دوسی دوسی دوسی

CONCENTRATED FOR CENTRATED الاستان الخبار المبعار المبعار

2 Reuerentia, & deuotio argumentabitur. a al. pro titulo. Bona vita.

### ICINIVM XXX.



### ATICINIO XXX.

<sup>2</sup> La riuerenza, & denotion s'aumentarà. a al. per titolo. Buona vita.

والمعارية المروارة والمواروم والموار 



### XXX.

NAM vitam inuenisti ab inglo riatione, à virtute autem accepilli plusquam à fortuna, sed nequaquam, vir tuosam lucraberis gratiam, a Inuidia enim contingent iudicia 'tibi nocentia, 'tia inducer, ve priueris à non prinaberis à sorte desuper. Væ ciui- sole desuper. tas languinum vniuerla mendacij dilaceratione plena, non recedet à te rapina, nox flaglli, nox impetus rotæ, & e- super. qui b frementis.

Cor cferæ deturei, & septem tempo-

ra d mutentut super eum.

Cor eius ab abominatione (uel habitatione) e immutetur.

> N I

a al. Inuidia .n. contin. gens iudicia tibi nocen-

Vel. Inuidia.n. contingetes in dicia tibi recentia, non priuaberis a forte de

b al. feruent s. c al. ferreum.

e al. commutabitur.

l A I ritrouato la buona uita dall'ingloriatione,ma dalla uirtù hai riceuuto più, che dalla fortuna, ma non guadagnerai la uirtuofa gratia . Percioche per inuidia zi accaderanno giudicij no. centi, non farai privato dalla forte di fopra, Guai Città de : sangui tutta piena del straccio della bu. gia, non si partirà da te la rapina, la uoce del fis gello, la uoce dell'impete della ruota, e del cauallo privato dalla forte di sob fremente.

Il cer e di fiera sia dato à lui, & sette tempi d sia no mutati sopra lui.

li cor di quello dall'abominatione (o habitatio. ne) e sa cambiato.

> 1 L FINE.

a al. Percioche accadedo ti l'inuidia indurra giudi cu a te nocenti, acciò sij priuato dal Sole di fopra. Ouero, percioche gl'inui dioli che accadono gindi cij freschi a te, non sara b al. feruente.

e al. di ferro. d al. faramo mutati. al. farà camb ato.

CAN CONTRACTOR CONTRACTOR



Patisfahomoz ghelur, Csiaferun memleketi alur, Kurulalmai alur, Kapzeiler, iedirladegh Giaur Keleci esikmar ße, on iki yladegh onlarum beghligheder: eufi iapar, baghi diker, babefai baghlar, oglukezi olur: on ikirldenßora Hristianon keleci efikar, ol Turki ghereßine tuskure.



### ORACVLVM TVRCICVM

MAGNÆ CONSIDERATIONIS.

MPERATOR noster ueniet, Ethnici Principis Regnum capiet, rubrum quoque pomum capiet, in suam porestatem rediget: quòd si in septimum usq; annum Christianorum gladius non insurrexit, usque ad duodecimum annum eis dominabitur: domos ediscabit, uineas plantabit, hor tos sepibus emuniet, liberos procreabit, post duodecimum annum, ex quo rubrum pomum in illius potestatem redacum suerium, apparebit Christianorum gladius, qui Turcam quaqua uersum in sugamaget.

### ORACOLO TVRCHESCO

DI GRAN CONSIDERATIONE.

L'IMPERATOR nostro venirà, prenderà l'regno d'un Principe gentile, ancora prenderà un pomo rosso, lo ridurrà in suo potere: Che se insin'al settimo anno non s'è leuato la spada de'Christiani, sin'al duodecimo anno gli signoreggierà, edificherà case, pianterà vigne, sortificherà gli horti con le sie pi, genererà figliuoli; doppo'l duodecimo anno, che sarà stato ridotto in suo potere il pomo rosso, apparirà la spada de'Christiani, che per tutte le parti caccierà in suga il Turco.

(E+3)

I IN

ल्ला ६ ५३% त्ला ५५०% त्ला ५५०% ६००



# VATICINI のできるのであるか

IOACHIMI, ET ANSELMI,

PASCHALINI REGISELMI

Adnotationes, & Animaduersiones.



Pag. 1. Vaticinia Abbatis Ioachimi, &c. & Anselmi, &c.



Anvscriptorvm exemplarium ope fretus id semper mihi uisum hæc solius loachimi esse Vaticinia, & non continuata serie expleri, ut quidam uolunt nos id aliquibus in Vaticinijs nunc demonstrabimus. Sed, quod instat, agamus. Quidam liber excer-

ptorum manu Dominici Mauroceni, qui anno 1454. in uiuis erat, ea Rabano tribuit. Græci recentiores sub nomine Leonis sapientis Imperatoris quondam Constantinopolitani circumferunt, pulchra efficta fabella, etiamnum extare Constantinopoli dicentis columnam quandam, in qua omnia incisa habeantur, verum imaginibus non ad eundem modum penitus se habentibus, sed paulo aliter, & referentibus quosdam futuros successus Iambicis carminibus (si dis placet) expressos. Percontatus sum peritissimos uiros, & clarissimos, qui Constantinopoli diu suere, ipsi hæc non modò

का एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक

EN CHO CANCES CON CONTROL CONT

modò risere, sed etiam asseruere nihil extare nec in Hippodromo, nec alibi, etsi columna quedam ærea tribus serpentibus mutuò connexis sabresacta, & in superiori parte capita exerentibus cernatur. Cuius & Petrus Gyllius Gallus diligentissimus scriptor meminerit in sua Constantinopoleos Topo

graphia, illam his uerbis describens. lib. 2.cap. 13.

Extat etiam in eodem ordine altera columna area, striata, non quidem canaliculis rugas matronalium stolarum referentibus; sed spiris trium serpentum, inter se circumplicatarum, non sursum uersus directis, sed tortis in modum tororum. Quos ualde eminentes exprimunt magni funes, & desinentibus in caput triceps trium serpentum, quarum capita in triquetram formam disposita longè eminent, supra columnæ torosum scapum. Quamobrem fuerit hec columna polita, Constantinopolitani multa fingunt, sed nugatoria omnia, ignorantes maiorum suorum Historias. Inter quos Zosimus scribit Constantinum magnum in Hirpodromo statuisse Apollinis, Delphics tripodem in seipso habentem ipsius Apollinis statuam. Sozomenus Salaminius adiungit, Constantinum non modò tripodes Delphicos in Hippodromo posuisse, sed etiam celebratissimum tripodem, quem Pausanias Lacedemonius, arque Vrbes Græcæ post bellum Medicum Apollini Delphico consecrarunt. Eusebius clarius tradit Constantinum in quadam Constantinopolis parte Sminthium Apollinem statuisse, in Hippodromo autem constituisse Pythium tripodem, circa quem Serpens in spiras uolueretur. Ex quibus nerisimile uidetur tripodem illum statutum fuisse supra hanccolumnam æream tricipitem, ut erat apud Delphos ex Herodoto, qui tradit ex decimis manubiarum Persicarum tripodem aureum factum in Delphis collocatum fuisse supra serpentem tricipitem æream, atque idem affert Persis ad Plateas nictis tripodem aureum ibi repertum redditum fuille Deo Delphico, insistentem supra triplicem ex are

CON CONTRACTOR CONTRACTOR

CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR ADNOTATIONES

colubrum proximè aram. Similiter errant, qui putant hanc colubrum proxime aram. Similiter errant, qui putant hanc columnam nunc eream, olim inauratam, spoliatam auro suisfe à Turcis: cum multis sæculis ante Turcos aurum detractú fuerit, ut liquet ex Pausania. Commune (inquit) Græcorum de Plateensi presio donum, aureus tripos sustentatus æreo dracone, æsque Pausaniæ ætate mansit ex eo donario integrum, auri quod suit, Duces Phocensium amouerunt. Hucusque Gyllius. Nos suum unicuiq; iudicium relinquemus, pro constanti omnia Ioachimi esse dicentes, & uana somniare qui ali ter censeant, siue Græci, siue Latini homines.

VATICINIVM I.

VATICINIVM IIII columnam nunc eream, olim inauratam, spoliatam auro fuis-

#### ATICINIVM IIII.

D V B V M hic expressimus eximagine aurea tesfellata in D. Marci templo hic Venetiis, quod nobis ex libello Illustrissimus Vir ostendit: causas nunc reticemus, quas in medium afferre possemus, cur non amplius, & illa, & complu res aliæ imagines non uideantur, quæ non tantum loachimi cœlestem, diuinamque predicendi uim testatam faciebant: sed etiam plurimarum rerum futurarum casus clarissimè indicabant. Aliàs dabitur fortasse de his disserendi locus.

#### VATICINIVM

N H I S Vaticinijs ordo à quarto usque ad septimum Lest admodum perturbatus in omnibus exemplaribus,

EN CENTEN CENTEN CENTER

nos manuscripta potius, quàm impressa secuti sumus. Verum ridendus admodum, qui gallos, & anseres somniat, nam exem plarab hinc trecentis serè annis assabrè depictum huius ueritatem demonstrauit, & detexit. Cui etiam tessellatæ imagines aureæ ædis respondent, maiori side dignæ, quàm cuiusque tessimonium, descriptio, picturaque.

### VATICINIVM VII.

SCALIGER dum in hæreticum hominem inuehitur, iure repræhendit, tanquam pseudomagum. Draco enim hic Ecclesiæ persecutorem aliquem significat; Columba uerò oliuæ ramum gestans, quid aliud, quàm Ecclesiam pace diuinitus fruentem, & cuiusque minas, & persecutiones contemnentem, minimeque reformidantem, significare dixerim. Benedictum Vndecimum hac imagine expressim ait ipse Scaliger, hominem miræ sanctitatis. Equidem nulli, nisi sanctitate præstanti uiro conueniebat Draconem, hoc est, persecutiones contemnere, & Ecclesiæ pacem custodire.

#### VATICINIVM IX.

(६४३) (६४३) (६४३) (६४३)

E Sτ inaliquibus Aquila super claues, est Columba, nos illud nostrum secuti sumus, qui coruum super claues residentem pingit, quasi innuere uelit aliquem crocitando Ecclesiam, & eius uoces pessum dare uoluisse, quod tamen Agno immaculato defendente, licet attrociter, & impiè transsixo, haud successit. Sciant omnes docti, & harum rerum curiosi inuestigatores in his Vaticinijs ea, quæ homines uerè, & in propria forma referunt, Pontifices referre, uel quicquid magis ad hominem accedit: cætera, quæ ab eo recedunt, ad alia extra ipsos Pontifices reduci debere. Hinc perperam huiusmodi consideratio accepta

ever an united and uni

ADNOTATIONES

non tantum hæreticum, & pseudomagum à Scaligero reprehensum in errores traxit: sed pluies se inextricabilibus labyrinthis implicauere, qui hac ad inanes inventiones, & futiles sui capitis cogitationes applicauere.

#### ATICINIVM

N præfatione diximus aliquos hæc vaticinia transacta, & præterita fuille magnis, & probabilibus coniecturis afserere, alios rotæ similia circumuolui pertinaciter defendere; nobis autem persuasum est, nonsibi cohærere hæc ita ut coniunctè ferantur, necita circumuolui, ut cum ad postre mum deuentum fuerit, ad primum regrediamur: sed per interualla temporum hæc suos euentus habere, & tantum maximis rerum, & successium demonstrationibus, & esse-Ctibus expleri, & agitari. Nos etsi mathematicas demonftrationes huiusce sententiæ non simus in medium allaturi; id tamen compertum nobis est, huiusmodi artem vaticinandi Abbatem in Oriente didicisse, & numeris instructum, & fretum ea scrutatus est, quæ postea obscurè suis dictis, figurisque involuit. Potuissemus etiam in superioribus Vaticinijs aliqua recensere ad literas numerales, & ad numerorum figuras attinentia; verum hic locus nobis aptior uisus, in quo aliquod specimen huiusce opinionis præberemus: nec miretur quispiam, si breviores erimus, nec omnia dixerimus, quæ de hac arte disserie possent. Sciant omnes, nobis satis esse nume tantum attingere, uberius illa tranes, nobis satis esse nunc tantum attingere, uberius illa tra-ctaturi, si primos hos fructus hominum gustibus gratos suis-se intelligemus. Est orientalis natio (ut rem tandem aggre-diar) admodum Vaticinijs dedita, huic admodum familiaris suis peregrinationibus Ioachimus Abbas suir, præsertim Græcis, & ob linguam, quam callebat, cum in magna Græcia natus esfet, in qua hodie etiam Græca uerba resonareaudimus. Est igitur admodum domesticum, & tritum in-

E COURT FOR CAN COURT COURT COURT

MACOUMANT CONTAINS OF THE STATE OF THE STATE

ter eos, ex principio, & fine suarum cogitationum sibi uiam ad cognoscendos futuros exitus Rythmomantia præstruere. Hanc secutus est Abbas ipse, dum quindecim imagines per quindecim numerorum curriculum protraxit. Itaque (ut est in confesso apud omnes ) cum anno 1277, incepisset per interstitia, internalla interrupta, & non continuata serie quindecies multiplici aggressione numeri illarum signisicationes futuras vidit, vaticinatusque produxit, sicque ex numeris, à primo impari, usque ad ultimum imparem, vnitate subtracta, in se ductis, numerum ducentorum vigintiquinque annorum conclusit, in quibus quot, quantaque superuentura essent Dei Ecclesiæ vsque ad finem Pontisicatus Alexandri VI. prædixit. Altiora speculantes possent plura in medium afferre: præsertim cum hæc satis conueniant cum Hebræorum Secundeis, siue Intelligentijs regentibus orbem, quarum Tritthemius proprio de ijs libro conscripto, meminit, interim silentio præteriens quidnam occultiores, & secretiores Hebraorum lapientes suis Ziruphim abscondant. Certè hoc nostro indicio veritatem Vaticinij huius quisque peritus, & acumine pollens ex historia, eruet, & facilius præcedentia intelliget, ad Pseudomagi in quem insurgit Scaliger, stultitiam, & hæresim coarguendam, & ad seriem subsequentium clarius constituendam, & facilius enodandam.

(849) (849)

199 (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643)

### VATICINIVM XVI.

VIDAM Anselmo Episcopo adscribuntur sequentia, nos Ioachimo, alij Rabano cuidam accepta serunt, suum esto cuiusque iudicium per me sartum tectum, modò superioribus connectantur. Quorum serie eundem annorum numerum claudi censemus, quo superiora circumscripta sunt: atque ita ijsdem rationibus ductis ad 1277. duci: cuius numeri in sine harum adnotationum significatio-

nem

EN CENTRE CENTRE EN CENTRE E CENTRE

ADNOTATIONES

nem partim explicabimus, dum Turcici, seu Arabici Vaticinij euentum de Otthomanico Imperio petuestigabimus.
Curiosi verò hoc ad Iulium II. referant: neque enim Pius III. hìc anne ctendus, qui tantummodò paucos dies in Pontificatu superfuit, admoneantur que iterum (quod & in præfatione dictum est) nec Pontifices breuioris temporis, nec Pontificatus successibus magnorum euentuum carentes (quic quid garriant cateri) his Vaticinijs compra hendi. Hoc quoque admonitos volo, Iulium II. à duobus Cardinalibus Venetis Dominico Grimano, & Marco Cornelio, tunc conclaui præsidentibus, & maiorem votorum partem à se habentibus renunciatum suisse.

#### VATICINIVM XVII.

NTER plura exemplaria manuscripta vetustissimus nobis allatus est libellus, in quo decem tantum habentur de lineatæ imagines, à quibus que alijs, & impressis, & manuscriptis plurimum disferentes, & superscriptionibus, & delineatione. Vetum quod dignum consideratione visum est, sunt in eo litteræ quædam capitales solæ, & hæc est prima imago huius Vaticinij, quæ ita pingitur. Ad est Pontifex in medio, manibus ante pectus, altera ab altera aliquantum distantibus, & sub pallio tectis, dextera paulo altius sublata, à dexteta parte Rex assistit genibus slexis, utraque manu vexillum nouem lilijs, quatuor in superiori parte, quinque in inferiori decoratum retinens, à læua serpens squamis tectus, & sursum uersus aperto ore erectus à coruo totis uiribus se uolando deijciente impugnatur, & infra ipsus Pontificis caput hæ literæ sunt S. M. T. supra hæc uerba. Coronabitur in V. Et in sine inscriptionis, seu Vaticinij. Morietur in P. Viderint curiosi, quid sibi velint. Altero uo lumine exhibebimus hæc Vaticinia detem cum imaginibus, & nostram de ijs sententiam proferemus, quam cunctis gra-

COURT TOTAL COURT COURT COURT TOTAL COURT

CONCENTATION OF SUCCESSION OF

tam futuram, & credimus, & speramus. Etenim si non eleganter, saltem diligenter ibi multa reperientur à claissimis hominibus numeris, & numeralibus litetis conclusa, & à paucissimis intellecta, atque nunc primum à nobis tantum (quod sciamus) in lucem prolata.

#### VATICINIVM XIX.

Escio, quodnam vetustissimum exemplar Paulus Scaliger uiderit, & quid ille Pseudomagus confinxerit, & ad sacrosanctam Romanæ Ecclesiæ Pontificiam sedem profanandam hæretice commentatus fuerit: hoc unum scio meum illud manuscriptum ab hinc trecentis annis, (ut in eo adnotatum scriptoris manu uidere licet)ex scriptum, omnibus in locis, in quibus Monachi habitu inducitur imago quæpiam in vulgatis, habere Pontifices, & nos (quanquam aliter statuissemus)ex eo hanc imaginem excerpsimus; præterquam quod, Regis caput, quod in co est non corona, sed pileo tectum, & ut possimus hæretici falsitatem cognoscere, & illius nersutissima, diabolicaque commenta consutare, falcis fignificationem addemus, quæ vilaliud fignificat, quam nouam aliquam fabricam ad Ecclesia dissipationem adornatam. Audiant ueri Ecclesia filij, & uideant, an id septimo Clementi euenerit, & quidnam Rex, & manus incidens falce portendat.

#### VATICINIVM XXI.

المراجي المراج

Ariatio imaginis huius tanta est in omnibus libris, quos uidimus, ut præter illum nostrum, omnes errare certò certius opinemur. Est in nostro, Pontisex manibus tenens librum pictori admotum, & hinc indecapita sunt pileis tecta. Atque ut aliquid curiosi haium reium scrutatores nanciscantur, quo ingenium exercere possint, & men-

رجي روي دوي روي روي روي روي دوي دوي دوي

ADNOTATIONES

tis acumen expolire, inscriptionem subijciemus, quæita in

eo legitur.

Cultori vineæ de infauctuosa arbore dicitur, Succide eam, vt quid terram occupat? qui in illo loco potes ponere, quæ habet fructum. Hæc autem non habet occasionem operationis, & impedimentum præstat cæteris, quia quæcunque sub ipsa sunt, exemplo pravitatis illius, quasi umbra peruersitatis eius premuntur, & ideo peccatores super alios peccatores dominari constituit. Tu autem morieris, ut canis in R. Et supra Pontificis caput, hæc uerba ponuntur. Coronabitur in R, Insta caput verò hæ literæ capitales sunt, B. B. A.

Hac exprimi Martinum V. Scaliger ait. Rotæ fabricatores quidam Gregorium XIII. ijque ex eorum numero sunt, qui sponsionibus operam dantes, lucrum inde expetunt, & fallaci industria conquirunt, nos Iulium Tertium hoc enigmate descriptum à Propheta, sine Ioachimus, sine Anselmus, autalius quispiam suerit, constanter asserimus. Rationes non adducemus, ne longiores, quàm harum adnotationum argumentum, & communis vsus requi-

rit, simus.

# VATICINIVM XXIIII.

Vllum Vaticinium hoc uno clarius in toto libro habetur, si Beatissimi Pij V. Sanctissimæ, & sælicissimæ recordationis, uitam, mores, actiones inspexerimus. Quis hoc Pontifice fanctior, quis prudentior, quis uoluptatum minus appetentior? Quam gratus Deo suerit, testatur reuelatio de Victoria aduersus Turcas obtenta, ab eo orante habita, & hoc illud propheticum est, Tu pro victoria expandisti manus. Illam quidem paulo ante nitæ sinem consecutus, cuille sexto circiter post mense in celum translatus sit, & ita bene, & gloriosè brauium acceperit in sine sceptri,

MACURACE MARCE CARES

sceptri, hoc est, paulo ante quam ex hac vita decederet, & ad æternam, & immortalem euolaret. Volumus dare inscriptionem, quæ in illo nostro manuscripto est: ad hunc itaque mo-

dum in eo uerba funt.

Vendentium sacra non cessabunt, & confringetur idolum Danielis, & cœnobia ad locum pristinum redibunt, & ordines mendicantium, & aliæ sectæ plures annihilabuntur, bestia Occidentalis, & Leo Orientalis uniuersum mundum sub iugabunt, & pax erit in toto orbe terrarum. Tu autem uades in inferiora terræ. Litteræ, quæ insta caput solent esse in his imaginibus, hic litura deletæ sunt, & nisi unicum C. uisui offertur, & superscriptio. Coronabitur in L.

Qui lucro sponsionibus inuigilant, secundo post B. & S. Xystum V. suturo Pontifici hoc Vaticinium dant', quid nos sentiamus, in sequenti dicemus. Hoc unum innuentes, sacrificia uendentium, ad hæreticos referri, idolum, ad Turcas, cænobia, ad decretum Pij V. de 4. religionibus. de bestia Occidentali, & Leone Orientali secretiora, hoc tempore à

nobis non fine causa, in custodia habenda funt.

# VATICINIVM XXV.

Oc Vaticinium in nostro manuscripto exeplari cum superiori, ita coniunctum est, ut ad dexteram sit Vulpes inter duo uexilla, quorum unum anteriori dextero pede retinet, & ad leuam hæc urbs cernitur, manibus non supra, sed infra positis, ita ut dimidium Vaticinij, vsque ad uerbum annihilabuntur, ad Pontisicem spectet, cuius in superiori meminimus. Reliquum uerò ad Vibem sianc. Licet quædam uerba supra eam situra deleta sint, alicuius pueri fortè manu. Essent ea animaduertenda, que ad siteras inclusas in eo capitales facerent; attamen tanta est illacum in omnibus sibris impressis, & manuscriptis corsuptio, ut nihil diuinare queamus. Nomina quoque non sunt eadem

त्वन एक देवन एक एक एक एक एक एक

ADNOTATIONES

in omnibus, & vltimæ illæ hteræ, quæ Scaligero sunt Ca. Bo. in quibusdam exemplaribus. Io. Ab. Ia. Ba. Io. Bo. Io. Ob. Adhibeant solertes formales numeros, & se ex huiusmodi labyrintho extricent. Quid enim dicendum sit, aut coniectandum (ingenuè fateor) nihil est mihi, præter illa, quæ ex meo vetustissimo ab hinc paucis mensibus producturus sum. Videant, qui lucro inhiant ad Pontissicem trans montes hoc Vaticinium deferentes: nam ipse num transactum, num præsens, num suturum sit, num simplex, duplexve, susque deque habeo, & alijs perquirendum relinquo. Oblitus pene dicere nunc sueram, hunc tertium à Sanctissimo, & Beatissimo Xysto occupare locum iuxta campsorum sententiam a uream, argenteamque.

#### VATICINIVM XXVI.

Ellem in hoc Vaticinio explicando omnes curiosi, & sapientes elaborarent: nam cum in eo contenta, & iuxta imagines, & iuxta inscriptionem in omnibus libris differentia sint, triplex tantum à measseretur descriptio, qua veritati magis consona, & libris magis probata uisa est.

Prima sit Scaligeri. Est in illius libro Colonia Agrippine apud doctissimum virum Theodorum Gramineum anno septuagesimo impressum, Nudus super rupem sedens, plorans, manu ad faciem admota, & ante illum stat puer, manibus ante pectus sublatis, nudum respiciens. Liber quidam manuscriptus satis probatus monachum capite tonso, nudum que habet, qui manu sinistra circa tempus sublata, dextera spargens nummos p'orat, habetque à dextera parte scriniolum, & crumenam nummis referta, respicit que puerum ante se slantem, manu sinistra baculum retinentem, dextera pecto i adharente, & nudum mutuò respicientem.

Meus uerò ille uctustissimus à me tantopere in his Adnotationibus adductus Pontissem præsert, sacerdotalibus ue

والمن البائي ومن البائل ومن البائل البائل والبائل ومن البائل

IN VATICINIA.

ftimentis indutum, latiori insuper Pallio (pluniale diennt) adiecto, læna manu librum tenens, & dexteræ indice illum ante pectus tangens, & demonstrans. Hinc inde, à dextera quidem ex Clauicymbalum, seu Monochordium, & Cythara: à sinistra vero Organum conspicitur. Inscriptionem, & literas numerales supra, & infra caput, interim prætermittam, illudasserens, hunc suturum Pontisseem à me illis uersibus ad Ioachimi imaginem superius additis merij, Iohannis Heremitæ, Iohannis Capistrani, & Magistri Reinhardi Ordinis Prædicatorum, quem Italum fore constanter dixerim: licet quidam contra sentiant. Hecad excitanda curiosorum ingenia dicta sunto, aliàs, si nostri labores grata excipientur manu, latius hæc, & maiori tum perspicuitate, tum facilitate tractaturi.

#### VATICINIVM XXVII.

(643) (643) (643) (643) (643) (643) (643)

Silentio ptæterire decreueram hoc Vaticinium, præfertim cum in eo nulla mutatio in imagine facta sit, nist quòd in alijs diademate sultum, nos absque diademate incidi curauimus; quia ita illis imaginibus conuenire videbatur, quæ adhuc ex multis paucæ in æde D. Marci Venetiarum visuntur, & in quodam etiam satis diligenter manuscripto cernebatur. Sed Magistri Reinhardi carmina nos permouerunt, ut & hie perspicacia ingenia excitaremus; illa ad hunc selè modum se habent.

Hino Christi dignum vibrabit Aquila fignum, Aquila que fido tam caret prodita mdo, Omnia mutalit, & cernere leta innabit. Et tandom cœcolux erit tradita seclo.

Caeminibus coucois est meus ille liber toties à me in medium adductus: est namque in co Pontifex, loco tiaræ ingentem Aquilam hianti tostro, expansis alis, capite geres,

ELYMPA ELYMPA CENTRALE CONTRACTOR

ADNOTATIONES

& ambabus manibus ante pectus duos paruos Vrsinos Catulos retinens, estque à læua ipsius Pontificis Cydaris, & in fra caput numerales literæ maiores P. C. P. Vaticinium uerò hæc refert.

Grandis Aquila nigra surget, ocius expergiscetur; tendet alas, & rostrum in pingue. Hec Aquila Romanum Imperium ortum ex Alamania, cuius insigne Aquila nigra est. Hæc Aquila segregabitargentum à plumbo, de Aquila hac satis diximus, quòd in iudicium Ecclesiasticorum uirorum data sit. Morietur in I.

Iohannes Heremita ait. Ab Aquilone ueniet, & intrabit fanctuarium, & Ecclesiam renouabit frattibus. Et Capistranus. Ceruleus, ac glaucus color niger siet, mortalitas, ignes, ce lum turbatum. Nos hæc omnia de optimo quodam Principe Arctoi celi dici conijcimus; modò impostorum fraudibus, & dolis haud iustè accepto: sed hæc suo tempore clasè Deus O. M. reuelabit. cætera enim silentio tegenda, & usque ad tempus occultanda hominibus sunt; nam neque omnia, quæ scimus, autuidemus, expedit dicere.

#### VATICINIVM XXVIII.

V T clarè, & manifestè perspiciant homines Vaticinia hæc ad sutura: non autem ad præterita tempora respicere, adiungere uoluimus inscriptionem illius nostri uetusti exemplaris, cuius imago est Pontifex sacerdotalibus uestibus indutus, manibus ante pectus hinc inde pallio tectis, ad illius læuam descendit uolans Angelus ad eum linteum mundum deserens. Hæc sunt inscriptionis uerba.

Exurgam propter miseriam inopum, & pauperum gemitum, & ponam salutem, & siducialiter agam, qui deuorauerunt, & trepidauerunt, ubi timor non erat. Vnde dicitur, quòd in templo Domini erunt nummularij, & uenditores spiritualium columbarum, populum humilem saluum sa

and the state of the contraction of the contraction

ciam, & oculos superborum humiliabo, & erit unus Deus, & una fides. Morietur in I. infra caput litera. A. B. G. Qui ea ad futurum tempus spectare asseruerit, iste hand malè, mea sententia, sentiet: siqui erunt, quibus magis ad præterita hec re ferre arrideat, primum illudante oculos statuant, Antichristi tempora futura, quibus hec uentura predicuntur, nec rantæ fint pertinacie, ut ea Luthero adscribere uelint. Nos quoque Lutherum perditislimum Sathanæ Mancipium fuille dicimus; uerum eò longe pestilentiorem, & inquinationem Cal uinum; nemo illorum tamen Antichristus fuit: quamuis hic postremus magicis et sceleribus addictissimus fuerit. Itaque saniori intellectu de futuris sanctissimis Pontificibus hecintelligenda sunt, qui Ecclesiam restituent, & oues Christi dispersas congregabunt. Nam circa huius Pontificis tempora, hoc est, paulò post, reliquie Israelis resipiscere incipient, & ad salutem, veramque ueri Messie Iesu Christi cognitione properabunt. Est hoc postremum Vaticinium in illo nostro uetustissimo manuscripto: nam preter Lituraru iniurias, quas abaliquo puero, cuius manibus permissus erat, forte passus est, paginæ quædam in eo laceratæ, & discerptæ sunt.

# VATICINIVM XXIX.

Os ex æde aurea Marciana hic Venetijs, & ex quodam manuscripto pallium stellis decorandum censuimus.

497 (E497 (E

# VATICINIVM XXX.

Irca istius Pontificis tempora suturum Antichtistu ima go portendit, & ad huiusmodi opinionem adstruenda plurima dicenda occurrunt sat unum illud satis sit, non ab re, licet sibi spissius præsentis Chiliadis Pontifices hæreant, eun dem esse numerum horum quindecim, qui, & superio-

W FRED FOR CHU FOR CHU

ADNOTATIONES

rum quindecim. Atque ita uerum dignoscitur statim post septingétesimum annum calamitosa tempora subsecutura, & numerum illum annotum conclusura, quos in primo Pasuch Beresit de suturos s'extæ Miriadi neteres Mecubalim depræhendere: Nam nisi breuiati fuissent dies illi, non sieret salua omnis caro, ait Redemptor, quodque ab illis obscurissimis ambagibus inuolutum nos explicitum, ad coercencendam aliquorum iuuenilem audaciam, ex Pici Mirandulani conclusionibus in suis Mathematicis.9. Per Arithmeticam non materialem, sed formalem habetur optima uia ad prophetiam naturalem. to. loachimi in prophetijs suis alia uia non processit, quam per numeros formales. & o. in suis Cabalisticis. Si qua est de nouissimis temporibus humana coiectura, inuestigare possumus per secretissimam uiam Cabalæ futuram esle consummationem faculi, hinc ad annos quingentos, & quatuordecim, & dies vigintiquinque. anno superioti 1383. In D. Iohannis, & Pauli Martytum æde Venetijs publice disputandum hebraicis numerationibus proposuimus, quarum apud imperitos tantum est impugnatio. Vela tandem contrahenda sunt, interim lectores æquos, & candidos orantes, ut nobis in altero uolumine vniuersæ collectionis quorumcumque Vaticiniorum, Oraculorum, prædictionum, & prophetiarum (quas vocant) adesse perhumaniter velint, admonentes, si quid à nobis haud rece animad-uersum, negligenter adnotatum, & non satis adamussim, & lydiam regulam reuocatum est. Quorum cum que enim ami-cas castigationes, & mites ex iure, & æquo repræhensiones, vt decet, excipiemus, admittemus, & leni animo feremus. Homines namque nos esse dignoscimus, qui errare potui-mus: verum nec doctrinæ nos tantæ esse scimus, vt mini-mum erratum desendere velimus: nec tantæ sapientiæ, vt niter velint, admonentes, si quid à nobis haud rede animadmum erratum defendere velimus : nec tantæ sapientiæ, vt fonon omnia nostra, & edita', & edenda Sancæ Romanæ Ecclesiæ censure subieca esse nolimus.

D E موسى روجي روجي روجي روجي روجي روجي وسئ ومى دسى ومى دمى دمى دمى دسى

# DE ROTA STATIM POST

PRINCIPIVM IN PRIMO FOLIO,

versa facie, subiecta iudicium, & declaratio.



( The state of the

IERONYM VS Potrus non folum eris cu dendiartifex folertissimus, uerum ingenij acumine ad curiosa perinuestiganda admirabilis ab omnibus habetur. Hic Rotam illam primus inspiciendam præbuit; cumque, unde arripuisset, percunctarer,

subridens me ad quosdam remisit; quoru unus interloquendo plura referebat, à sapientissimo quodam homine sibi aliàs declarata. Me autem principium, & expositionem Rotæ requirente, hoc tantum meminisse dixit: Illam in superiori parte à Solis, & Lunæ imaginibus primam ortus sui reuolutionem incipere (sic loquebatur ille) & per eam Pij Quarti Mediolanensem significari: sequi deinde in Calice Pium Quintum, Draconem aut gladium ore uomentem Gregorium XIII. exprimere, denique Leone ensem anterioribus pedibus retinente, tresque sagittas ore projeiente S.Xystum V. prodi: huiusmodique ordinem in infinitum usque seruari, & nunquam usque ad sæculi finem Rotam sisti. At quod magis mirandum, stupendumque esset, literas capitales Pontificum, uel nomina, uel cognomina, uel prænomina indicare, quod facile uidere esset in AA. NV. VB, Fs. & multa alia mihi dicebat viriste. Ipse rem altius inspectans: quid in ea lateat, facilius detegam. Videtur mihi, quicunque huius Rotæ fabricator fuit, solerter, aut ex ipsis Ioachimi imaginibus, & Anselmi, aut saltem ex Vaticinijs B. Zodichi Palmerij, ipsius Rota expressis, suas imagines confinxisse, & literas de suo addidisse, que ta-

EN GALLENGA CON GAR EN GAR & CON

EN AN EN AN EN AN EN AN EN AN DECLARATIO ROTAE. men, nec etiam omni ex parte suis commentis deseruiunt. cum non possint ita accommodari, ut in quibusdam non ridendæ fint, & in alijs explodendæ. In duobus Pijs certè rifu excipienda, & in alijs duobus explodi sibilis debent, Vates namque haud contemnendus ellet is, si primis literis Vgone Boncompagnum, & Fratrem Felicem cognouisset: de his dixi: cum de Pijs A. M. in primo, & M. V. in secundo patiantur, nescio, quid magis ineptum. Omittés interea stultitiam durationis vsq; ad seculi finem ijsdem literis semper signisicantibus. Non interponemus tamen iudicium nottrum ita, vt reliquorum nostro metiri uelimus. Nos eam proposuimus, & Porri desiderium, & artem laudauimus, meditentur in ea curiofi, uideantque, siquid in ea occultetur, quod ipsorum palato satisfaciat. Dicimus nos, si nera sit, admiratione, stupore, & mentis commotione digna, & plena de futuro Pontifice expectanda, pluresq; annos præsentidandos; ipse nem pe uiam ante eum præparaturus est Rotæ huius significatione, & sicomnium, quotquot sunt, quotque fuerunt, prædictiones ætate superaturus, quippe qui nonagesimum quintum huiusce Chiliadis annum constituens, & ulterius tendens, nobis magna, & incredibilia proponet. Hinc aliquid curiosi abstrusorum scrutatores eruite, & in uestrum usum conuertite; nam mihi plura ostendere, palamque in lucem



THE COUNTY OF THE COUNTY

tare minime licet. Solis hæc amicis seruamus, & ijs uere sinceris, & Christianæ religionis, sanctæque Romanæ Ecclesiæ amantibus, memores Euangelici dicti. Ne projeciatis

margaritas uestras ante porcos.

ORA-

en an an an an an an an an an

# ORACVLI TVRCICI DECLARATIO.





Vieò nota historia fertur, quæ ad huius Oraculi explicandam obscuritatem primas partes tenet, eiusmodi illa est. Mehemeti Secundo Othomanorum Principum sæuissimo, Christianorum que hosti immitissimo Constantinopolitanam urbem

obsidenti, nocte præclarissimæ urbis, & deplorandi imperij exitium præcedente tale oblatum fuit somnium. Videbatur huic dormienti tentorium patulum hincinde fieri, cœlum aperiri, ex eoque descendere senem uenerabili aspectu, reuerenda facie, augustiori habitu, quam humano, & excelsiori statu corporis. Simulque ex cœlo annulus demittebatur, filo appensus, quem senex appræhensa Mehemetis dextera manu, septies per omnes digitos circumduxit, hoc ordine. Prima uice maximum se percipere gaudium sentie bat Mehemetes, qui secunda, tertia, & sequentibus usque ad septimam iuxta mutationis modum imminuebatur, idque etiam ipso dolente, & dolore, quoties mutabatur annulus, crescente. Tandem ad septimam in cœlum sublatus est annulus, & illico senex enanuit, tanto Mehemetis dolore, vt ingentem emiserit clamorem, ad quem Eunuchi iuxta morem gentis tentorium, & lectum Principis custodientes accurrere. Hique ipsius iussu ad illum, quos Visiros, Bassas, Bellerbeios dicunt, cæteros que confiliarios conuocant, narrat somnium, exsurgit à Christi side Apostata Magnus Visir, de Constantinopoli capienda interpretatur, incitat homi-

ربع وي ربي وي وي وي وي وي وي وي

लक्ष एक ORACVLI TVRCICI nem, mos geritur, vibsque capitur. Hanc ueiò hoc Oraculo intelligi depræhendent curioli, si septem septies multiplici numeratione efferentes Caroli Octavi tempora notabunt. Quibus fama erat Gallum Regem victorem in Greciam con tra Turcas traiecturum, & hac de causa Roma in Galliam Turcarum Principis fratrem, qui Romæ in custodia afferuabatur, duxit, 'ut eo duce, & fautore contra Turcas uteretur. Quo Rege mortuo, & Turcarum terror desijt, & Christianorum spes lapsa est. Ex eoque semper Turcici Principes Gallorum Regis amicitiam coluere; cum etiam num persuasim habeant ex Gallico regno sibi cladem impendere. Sic autem præsentis oraculi in septimo anno dubietas sepulta hucusque iacuit, & ad hæc tépora iacet, quibus à Constantinopoli capta duo decimi numeri duo decies in se circumducti explicationis finis instat. Nec mirum cuiquam sit, Turca omnes, & omnes orientales Ægyptij præsettim, & Syriin nonagesimum secundum annum Otthomanica familia fata reseruant. Quot Solimano quoque ab Arabe prædictum, Clarifsimus Vir Stephanus Theupolus, dum Constantinopoli pro Augustissima Veneta Republica legatum apud ipsum Solimanum ageret, disertissimis uerbis se præsente aiebat, slupente, & rem futuram constanter credente Turcarum Principe. Cui coniungere possemus, quæ de arbore Turcica quin decim ramorum vulgò circumferuntur; uerum hæc, & alia modò reticenda sunt, aliàs uberius daturi. Equidem aptissimus hic locus esset, in quo numerorum in divinatione hac potestatem demonstraremus, & quam conueniat illi Philotophorum Arabum opinioni afterentium omnes generationes, mutationesque, species rerum naturalium, & earum, quæ fupra naturam funt, certis numeris distingui, & per eos earum effectus cognosci; quibus ueteres Theologi omnes, & Cabalistæ subscribunt. Colligiturq; simul ex scriptis Origenis, Hieronymi, Augustini, Hilarij, Basilij, Gregorij Nisseni, Rabanique numerorum uim per maximam este. In rerum-

EXPERTURE CAPTURED CAPTURED CAPTURED

وها ربي وي وي ربي وي وي وي وي وي وي المجما العبق المجمع المحمد ARATIO.

rum q; universitate constituenda septenarium numerum primas tulisse fatentur cuncti, & sapientes in Duodenario Chri stianismi firmitatem & innovationem esse censent, quod in eius cubo, & superficie explorant, dum M. DCC. XXVIII. ex tota eius perfectione constituunt, & id aliud non est, quam cum duodenarium, qui primus fecuditatis numerus duobus senarijs componitur, priorque perfectionis numerus existit. duodecies, ad duodecies usq; in sua superficie, & cubo reuol uimus, & inde superiorem numeru conficimus. Quo in numero & Picus Mirandulanus seculi durationem statuit, nos uerò Christianæ religionis amplificationem, & reliquiarum Israelis salutem ponimus. Veteri, & recondite harum rerum scientiæ per traditionem hucusq; demonstrate adherentes, & Intelligentiarum Vniuerfum regentium curfum, & tempo rum spacium magnifacientes, que ita nos radijs sui splendoris illuminent, ut purioribus studijs, & sanctioribus sacraru li terarum obsequijs Deum Opt. Max, dignè colamus, nobis pla cemus, & ritè cognoscere, contéplari, & possidere ualeamus.



ANNO-

CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN TAKE



# ANNOTATIONI,

ET CONSIDERATIONI,

DI PASQVALINO REGISELMO fopra le Profetie di Gioachino, & Anselmo.

CE #32

Car. 1. Vaticiny dell' Abbate Gioachino, & c. & d' Anselmo, etc.



Onfidation 1 del fauore de gliessemplari scritti à mano sempre son stato di que sto parere, che que sti Vaticiny siano del solo Gioachino, & che non s'adempiano con ordi ne continuato: come vogliono alcuni, hora noi lo dimostraremo in alquanti di que sti

Vaticinij: Maincominciamo à trattare quello, che ci si rappresenta. Vn certo libro diraccolte diuerse dimano d'un Domeni
co Moresini, quale circa l'anno 1454 uiueua; attribuisce questi
à Rabano. Sono portati intorno da Greci moderni sotto il nome
di Leone V. il sapiente già Imperadore Constantinopolitano,
hauendo finta una gratiosa fauoletta, esserui ancora in Constantinopoli, dicendo, una certa colonna, nella quale ui siano
tutte quelle predittioni scolpite, con l'imagini però che no sono
affatto nella medesima quisa; ma in parte alterate, et che rise
riscono certi successi à uenire in uersi Iambici se piace à Dio)
espressi: Hò usato diligenza grande in dimandare ad huomini
di ualore, & d'autorità, che lungo spatio di tempo sono dimo-

وبالراف وما وبالمال وب ANNOT. NE' VATICINII. rati in Constantinopoli, quali di cio non solo se n'hanno preso scherzo; ma anco banno confermato non esser cosa alcuna nè nell'Hippodromo, ne in altro luozo. Anchorche si ueda una colonna di bronzo molto artificiosamente fabricata di tre serpen E trinsieme involti, che nella parte di sopra porgono all infuori i capi. Della quale fecementione Pietro Gillio Francese diligen tissimo scrittore nella sua descrittione della città di Constantinopoli, co parole tali descriuendola nel secondo libro al cap.13. E' ancora nel medesimo ordine una colonna di bronzo, accannellata, non però con canaletti, che rappresentino le pieghe delle uestimatronali; ma co irauolgimenti di tre serpenti tra se intorno, intorno auinchiati, non uer so all'insu diritti, maritorti à modo d' mazocchi. Quali molto eminenti gli lieuano in fuorigran funi, & facendo fine in un capo triplicato di tre serpi, i capi situati in forma triangolare s'alzano molto sopra'l corpo tutto pieno di mazocchi della colonna. Per qual cagione sia stata posta questa colonna, fingeno i Constantinopolitani molte cose; ma tutte ciancie, non sapedo l'historie de suoi maggiori: Traquali Zosimo scriue, Constantino il grade hauer postonell'Hippodromo un trepiedi d'Apolline Delfico, che in se medesimo haueuala statua di esso Apolline . Sozomeno di Salamina aggiunge Constantino hauer collocato non solo i tre pie di Delficinell'Hippodromo; ma anco il celebratissimo tre piedi, che Pausania Lacedemonio, e le Città Greche, doppo la guer ra de' Medi consacrarono ad Apolline Delfico. Racconta piu euidentemente Eusebio Constantino in certa parte di Constan tinopoli hauer messo Apolline Sminthio; ma nell'Hippodromo hauer riposto il tre piedi Pythio, intorno ilquale si aggrana con dinersiranolgimetiun serpe. Dalle quali parole pare nerisimi le quel tre piediesser stato posto sopra questa colonna dibronzo contre capi, come era in Delfo, per quato si legge in Herodoto, qual dice effer stato collocato in Delfo un tre piedi d'oro fatto delle decime delle spoglie Persiane sopra un serpe di bronzo co tre capi, et il medesimo riferisce, che uinti i Persiani à Platea. લ્લા લ્લા લ્લા કરતા લ્લા લ્લા લ્લા

CONCEDED CONCEDED CONCED

fu restituito al Dio Delsico il trepiedi d'oro là ritrouato, che s'appoggiaua uicino all'altare sopra un serpe di bronzo triplicato, commettono errere similmente coloro, che pensano questa colona hora di bronzo, già dorata, esser stata spogliata dell'oro da Turchi: essendogli stato leuato l'oro molti secoli inanzi à surchi, come manifesta Pausania. Fù commune presente (dice egli) de Greci dalla guerra l'latee se il trepiedi d'oro sossentato dal dragone ditre capi, es restò il bronzo di quel donativo intiero sin'all'età di Pausania, l'oro, che ui su, haveano rimosso i Capitani de Focesi. Sin qui il Gillio scrive. Noi lasciaremo il suo giudicio à ciascuno, dicendo constantemente questi, es quelli esser di Gioachino, es uanamente sognarsi coloro, che hanno altra opinione, siano huomini Greci, siano Latini.

# V'ATICINIO I.

Abbiamo cauato questa figura da un molto antico essem plare scritto à mano, laquale se ben è differente dalla siampa di Germania, noi l'habbiamo mutata, rispettando l'an tichità: & tanto più, quanto che il scritto à mano era correttissimo nelle imagini, & ne i Vaticiny.

#### VATICINIO IIII.

Vi habbiamo rappresentato l'arbore spinoso da una figura fatta d'opra di Musaico d'oro nella ricca Chiesa di S. Marco in Venetia, il che ci hà mostrato un gentil'huomo d'autorità in un suo libricciuolo. Hora mi riserberò in segreto le cause, che potrei addurre, perche & questa, & molt altre imagini non si nedano, che non solo rendeuano testimonianza della celeste, et divina facultà del predire dell'Abbate Gioachino; ma anco davano chiarissimi segni de gli accidenti di molte cose se suture. In altro tempo sorse ci sarà dato luogo da discorrere in questa matcria.

CHE A LEAD CON LAD CON COND CON COND CON

NE'VATICINII.

#### VATICINIO VI.

In questi Vaticiny l'ordine del quarto sin'al settimo è grandemente consuso intutti gl'essemplari: noi habbiamo segui to puvolenticri i scritti à mano, che i stampati. In vero è degno di scherno, chi và sognando di Galli, & d'Ocche. Percioche vn'essemplare vaghissimamente dipinto già quasi trecent'anni ha scoperto questa verità, & l'ha palesemente manifestata. Nel quale corrispondono medesimamente le figure di Musaico dal sopranominato nobilissimo Tempio, degne di sede maggiore, che la testimonianza, descrittione, & pittura di qual si voglia persona.

#### VATICINIO VII.

I L Signor Paulo della Scala, mentre dà ado so ad un certo be retico, con ragione lo riprende come falso Mago. Percioche il Dragone qui significa qualche persecutore della Chiesa, et la Colomba, che porta il ramo dell'olina, che altro dirò io, che dimostri, se non la Chiesa, qual gode per gratia di Diola pace, co che sprezza le minaccie diciascuno, co le persecutiom, nè di quelle teme? Dice esso dottissimo Signor Paulo, che con questa imagine si esprime Benedetto X I. huomo di Santità mara-uigliosa. Certo non cra conveniente, che ucruno, se non eccellente per santità, sprezzasse il Dragone, cioè, le persecutioni, conservasse la pace della Chiesa.

#### VATICINIO IX.

In alcuni Librivu' Aquila sopra le chiaui, & una Colomba; noi habbiamo seguito quel nostro, che dipinge vn Coruo, qual è posto à sedere sopra le chiaui, quasi che uoglia sar mostra d'alcuno, che co'l gracchiare habbia voluto por sotto i piedi la Chiesa, e le sue neci: ilche nondimeno non è successo disendendola! Agnello immaçulato, anchorche atrocemente, & impiamente seruo. Sappiano tutti gl'huomini dotti, & i

EN GAR EN AGAR CEN GAR CEN GAR. CON

curiosi inuestigatori di queste cose, che quelle pitture, che veramente, & in propria forma riscriscono huomini in questi Vaticini, ò quelle, che piu ad huomo s'assomigliano, riscriscono i Pontesici est l'altre, che da ciò s'allontanano, deuono esser ridotte à quelle significationi, che fuori d'essi Pontesici si trouano. La onde simile consideratione peruersamente intesa, non pur ha condotto in mille errori l'heretico, es sfacciato Mago ripreso dal Signore dalla Scala; ma molti si sono intricati in labirinti ine estricabili, hauendo applicato queste cose à vane inuentioni, e leggieri imaginationi della lor sciocchezza-

#### VATICINIO X V.

Abbiamo detto nella prefatione alcuni tener per fermo L con grandi, & probabili congietture questi Vaticiny esser passati, & adempiti, & altriottimamente difendere, che s'aggirano simili ad una ruota; ma noi ci persuadiamo, talmente non attaccarsi, & congiongersiinsieme queste cose, che unitamente corrano, nè cost volgersi intorno, che arrivandosi all'ulti mo siritorni al primo; ma haucre i suoi riuscimenti per interualli, & distanze de tempi, & solamente adempirsi, & muouersi per grandissime dimostrationi, & effetti d'imprese, & successi importanti. Noi anchor che non siamo per addurre in publico dimostrationi mathematice di questo nostro parere: non dimeno sappiamo sicuramente, che tal sorte d'arte di predire imparo l'Abbate in Oriente, & ne i numeri addoirinato, & confidato quello minutamente ricerco, che doppo oscuramente inuolse ne'suoiragionamenti, & figure. Haueressimo potuto medesimamente ne iVaticiny posti di sopra, alcune cose esporre, che sarebbono state appartenenti alle lettere numerali, & alle figure de numeri; mail presente luogoci è parso più atto, nel quale noi douessimo dar segno di questa opinione. Ne pren da marauiglia alcuno, se alla breuità s'appigliaremo, nè diremo, quanto dell'arte tutta potrebbe trattarse. Sappia ciascuno, ch'hora cibasta toccarla solamente, promettendo trascorrerla

وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي

NE'VATICINI. piu copiosamente, se intenderemo que sti primi frutti essere stati grati a' gusti de gl'huomini. E' la natione Orientale (per entrare finalmente nel proposito) molto data a iVaticiny: su fami gliarissimo à questa per i suoi lunghi, & faticosi viaggi l'Abbate Gioachino, er principalmente à Greciper la lingua, della quale egliera instrutto, essendo nato nella magna Grecia (al presente detta Calabria) nella quale ancora s'odono risuonare le Greche parole. E' dunque à questi molto domestico, & ordina rio costume dal principio, & fine de loro pensieri, & imaginaa tioni fabricarsi la strada per il mezo de numeri al conoscere le future riuscite. Sequi in maniera simile l'Abbate questi, mentre à lungo trasse quindeci figure per il spatio corrente di quindecinumeri. La onde (come confessa ogn'uno apertamente) bauendo dato principio nell anno 1277. per tramezzamenti, & interualli con ordine interrotto, & non continuato vide, & predicendo porio inanti con moltiplicato raddoppiamento del numero per quindeci fiate le significationi loro, & in simil guisa da inumeri dal primo impare sin'all'ultimo impare, sottrabendo una unità, in se riuolti, conchiuse il numero di docento venticiaque anni, ne i quali previde quanti, & quanto importanti accidenti fussero per soprauentre alla Chiesa di Dio, sin'al fine del l'ontificato d' Alessandro Sesto. Potrebbono i contempla tori delle cose sublimi, & piu alte scoprire mistery maggiori: & tanto più, quanto che questi hanno conuenienza grande con le Secondee de gli Hebrei, ouero intelligenze, che reggono l'uniuerfo, delle quali fece mentione Giouanni Triubemio Abbate, bauendone scritto un libroparticulare: tra questo mezo pas-

fando con silentio, ciò che nascondano i più occulti, e più segreti sapienti de gli Hebrei con i suoi Ziruphim. Certo con questo indicio nostro qualunque auueduto, es detato d'acusezza d'ingegno cauerà dall'historia la ucrità diquesto Vaticinio, es con facilità più pronta intenderà i precedenti per potere conoscere, es abbattere la balordaggine, es herista di quel salso Mago, contra'l quale scrine il Signore della Scala, es per po-

EE GAREER CEE GAREER EE

COURT COURT CONDITION IN A NA TON IN A NA

tere piu chiaramente ordinare, & piu commodamente dichiarare i susseguenti.

#### VATICINIO XVI.

E' Vaticiniy, che seguono, dicesi essere auttore un certo Anselmo Vescono di Marsico, noi gli attribuimo à Gioachi no, altri nogliono, che si debbano riferire à Rabano: per me habbiasiogn'uno, & tengasicaro, & gratoil suo parere, pur che si congiongano insieme con quei di sopra. Per l'ordine de quali noi qued chiamo chiuder si il medesimo numero d'anni, co'l qua le sono staticirconscritti i passati, es cosi, fatte le medesime sup putationi, allungarsi sin'a l'anno 1277. La significatione del quale numero esplisaremo in parte nel fine di queste annotatio ni, mentre anderemo rintracciando il riuscimento d'un'oracolo Turchesco, ouero Arabico, della signoria de gli Otthomani. Ma gl'amatori della curiofità riferiscono questo à Giulio Secon do: percioche qui non è da riporuisi Pio III. che alcuni pochi giorni solamente soprauisse nel Pontificato & similmente siano anuertiti (ilche s'è detto anco nella prefatione) non esser compresi in questi Vaticiny (cicalino gli altri, quanto uogliono) ne i Pontefici di corta uita, ne i Pontificati priui di faccefsi d'accidenti grani. Di questo medesimamente uoglio anuertirli, che Giulio Secondo fu eletto, & publicato Pontefice da doi Cardinali Venetiani Domenico Grimani, & Marco Cornaro, che all'hora erano presidentinel conclaue, & dal canto loro ha ueuano la magg or parte de' voti.

# VATICINIO XVII.

Ra'lnumero di molti essemplari scritti à penna ci è slato portato un'antichissimo, & picciol Libro, nel quale sono disegnate solo dieci imagini di gran lunga du tutte l'altre, & stampate, & scritte à penna differenti, & nelle soprascrittioni, & nel dissegno. Ma quello, che è parso degno di consideratione, sono in lui alcune lettere Muuscole sole, & l'imagine

EU AN COUCH AND COUCAN COUCAN

NE'VATICINII.

di questo Vaticinio è la prima, che nella manicra, che qui la descrueremo in parole, è dipinta. E'nel mezo il Pontesice con am bedue le manimanzi al petto, l'una dall'altra alquanto distanti, & coperte sotto'l manto, esfendo la destra un poco piu sollena ta, al canto destro ni stà un Rè ingenocchiato, co l'una, et l'altra mano tenedo un sedardo, nel quale si scorgono none gigli, quat tro nella parte di sopra, et cinque nella parte di sotto: dal sintstrolato è un serpente armato di scaglie, et dall'in su diritto co la bocca aperta e cobattuto da un corno, che co inte oil suo sfor zo nolando ficala all'ingiù, & tra'lcapo, & busto del l'ontefice Is scorgono queste lettere S.M.T. sopra'l capo queste parole Sarà coronato in V. et nel fine della inscrittione, o l'atternio, Mori rain P. Coliderino i curioli cio che significhino. In un'altro uolume proponeremo questi diece Vaticiny col imagini, & publicaremoil nostro parere di esse, & babbiamo credenza, & spera za, che debbano essere di piacere, & delettatione à ciascuno l'er cioche li, se non ut si comprenderà scelta di belle parole, almeno si conoscerà deligeza, et si trouarano molte cose de chiarissimi buomini conchiuse per il mezo de'numeri, et delle lettere numeralida pochissimi intese, et hora primieramete da noi (per quan to ciè sin'hora peruenuto à notitia) prodotte in luce.

# VATICINIO XIX.

On sò che antichissimo essemplare habbia neduto il Signor Paulo della Scala, & ciò, ch'habbia sinto quel falso mentitore Mago, & habbia hercticamente imaginato per bruttare la Sacrosanta Scale Pontesicale della Chiesa Romana: io sò questo molto bene, che quel mio scritto à mano, già trecento anni (per quanto si paò vedere in lui, per un ricordo fattogli dentro al suo scrittere) ricopiato, in tutti i luochi, ne quali si vede imagine alcuna ne i vulgati in babito Monachale, ha imagini de Pontesici, & noi (ancerche altro hauessimo deliberato) babbiamo cauata questa dalui: suor che il capo del Re, che in quello,

CHI FAR CHI FAR CHI FAR CHI ANNOTATIONI lo, non da corona, ma da capello uien coperto. Et accioche possia moconoscere la falsità dell'heretico, & riprobare le sue astutissime, & diaboliche fintioni, azgionzeremo il fignificato della fal ce, che niun' altra cosa dimostra, che qualche nuova maligna frode posta all'ordine per far' andare sottosopra la Chiesa; Od2 no i ueri figliuoli della Chiefa, & prendano riguardo, se s'adatta al Settimo Clemente, & di ciò che il Re, & la mano, che taglia con la falce diano segno. VATICINIO XXI. C'Sì grande la diuersità di questa imagine intutti i libri, Le che habbiamo ueduti, che, fuor che quel nostro, portiamo fermissima ovinione, esserni errore in tutti. E nel nostro il Pontefice, che tiene con le mani un libro appoggiato al petto, et da!l'uno, & l'altro fianco sono i capi coperti di capelli. Accioche i curiost innestigatori di simil cose scoprano, co che possano essercitare l'ingegno, & render polita l'acutezza della mente, soggiongeremo l'inscrittione, che tale in questo si lezge. E detto al coltinatore della Vigna dell'arbore infruttuoso. Taglialo, perche occupa egli il terreno? potedo porre in quel ino goquello, che hail frutto. Ma questo no ha occasione d'operare, et dà à gl'altri impedimento, percioche tutte quelle cose, che Sous lui sono, ad essempio della sua malignità, sono oppressi, come dall ombra della sua peruersità, es però ha constituito, che i peccatori sopra i peccatori tengano la tirannide. Ma tu moriraicome canein R. Et sopra'l capo del Pontesice sono poste queste parole. Sarà coronato in R. Tra'l capo, e'l busto si uedono queste lettere Mainscole. B. B. A. Il Signor della Scala dice in questa imagine effer'espresso Martino V. Cert: fabricatori della Ruota Gregorio XIII. costo. Martino V. Certi fabricatori della Ruota Gregorio XIII. costo -ro sono del numero di quelli,che à scommesse attendendo , da quelle bramano quadagno, e lo ricercano co faliace m dustria:

EN CONTRACTOR CONTRACTOR

ربع ربی ہے۔ اس دین ہے دین ہے۔ دین ہے دین NE' VATICINII. noi affermatamente pensiamo esere stato descritto con questo oscurissimo inuoglio Giulio Terzo dal profeta, sia stato o Gioachino, o Alselmo, o qualunque altro. Non si fermaremo à render le ragioni, per non esser più lunghi, di quanto ricercala materia & di queste Annotationi, & l'uso commune. ATICINI 0 XXIIII. D lu chiaro Vaticinio di questo non è in tutto'l Libro, se noi minutamente consideraremo la uita, i costumi, l'attioni del Beatissimo Pio V. di santissima & felicissima memoria. Chi più Santo di questo Pontesice, chi di prudenza maggiore, chi meno bramoso de piaceri? Quanto egli fosse grato à Dio, testifica la riuelatione da lui riceuutamentre faceua oratione, della vittoria ottenuta contra Turchi, & ciò è quello, che nella presente Profetia si contiene. Tu per la vittoria bai allargate le mani. Quella certo consegui poco inanti il fine della sua unta, esendo stato trasferito in cielo circa sei mesi doppo, & cosi bene, & glo riosamente riceuè il palito nel fine del scettro, cioè, poco inanti che partisse da questa uita, e se ne nolasse à quella eterna, & immortale. Vozliamo dare l'inscrittione qual'èin quel nostro manuscritto: le parole dunque di quello sono in questo modo. I sacrificy de uendivori no cessuranno & spezzerassi l'idolo di Daniele, & i monastery ritorneranno al luogo primiero, & gli ordini de' mendicăti, et più altre sette sarăno ridotte innien te. La bestia Occidentale, et il Leone Orientale soggiogheranno tutto il mondo, es sarà pace in tutto il circuito della mole terre stre Ma tu anderai nelle parti più basse della terra. Le lettere, che sogliono essere fra'l capo, e le spalle in queste imagini qui sono leuate uia con scancellarle, & s'appresenta à gli occhi un solo C. & la soprascrutione. Sarà coronato in L. Coloro, che co'l scommettere uegliano al quadagno assegnano questo Vaticinio al secondo Pontefice futuro doppo il B. & S. Sisto V. noi al sequente diremo, qual sia la nostra opinione.

त्का देखा तका एका एका एका एका एका

CENTED CENTED CENTED CON LA N N O T A T 1 O N 1

Questo solamente accennando i sacrificij de'venditori riferirsi à gli heretici, l'idolo à Turchi, i monasterij al decreto di Pio V. delle quattro religioni. I secreti più importanti della Bestia Occidentale, & del Leone Orientale, per hora da noi non senza cagione, saranno tenuti con buona guardia.

# VATICINIO XXV.

I L Vaticinio presente nel nostro essemplare scritto à mano, è A cosi con il passato congionto, che al destro fianco è la Volpe tra due stendardi, un de quali ritiene co'l pie destro dinanzi, é al fianco sinistro si scorge questa cutà, con le maninon di sopra, ma da parte, dimodo tale, che la metà del Vaticimo, sin'alle pa role, Saranno ridotte in niente, appartiene al Pontesice, del qua le sopraposto s'è fatto mentione : & il restante del Vaticinio si riferisce alla Città. Anchorche sopra quella siano cassate alcune parole, for se per mano di qualche fanciallo. Sarebbeno de gne considerationi quelle, che farebbono à proposito delle lettere Maiuscole in lui comprese : nondimeno è si grande la corruttione di quelle in tutti i libri stampati, & scritti à penna, che non potiamo indouinare cosa ueruna. I nomi ancora non sono intuttii medesimi, & quell'ultime lettere, che'l Signore della Scala fa Ca. Bo.incerti essemplari sono Io. Ab. Ia Ba. Io. Bo. Io. Ob. Aggionganui i perspicaci d'ingegno i numeri formali, & suolgansi fuori di si intricato labirinto. Percioche confesso ingenuamete non hauere, che cosa debba dirsi, o congietturarsi fuor che quello, che da qui à pochimesi sono per dar in publico da quel mio antichissimo. Pensino bene quelli, che al guadazno sospirano rapportando questo Vaticinio ad va Pontefice oltra Monti: Perche io, se sia passato, se siapresente, se sia futuro, se sia semplice, ouer doppio non me ne prendo noia alcuna, & lascio, ch'altri se lo suiluppino. Quasim'era smenticato di di re, che questo piglia' l terzo luogo doppo il S. & B. Sisto V. secon do'l giudicio d'oro, & d'argento de banchieri.

CES CAS CES CAS CES CAS CES CAS CES

NEVATICINII.

#### VATICINIO XXVI.

Torrei, che tutti i curiosi, & saputi con diligente attentione s'affaticassero in dichiarare questo Vaticinio: percioche essendo le cose contenute in lui, & secondo le figure, & secondo l'inscrittione in tutti i libri differenti, io solamente riferirotre descrittioni, che mi sono parse più accostarsi al vero, & più estere approuate da i libri. La prima è del Signore dalla Scala. E' nel suo libro stampato l'anno del 1570. in Colonia ? appresso il dottissimo Gentil'huomo Theodoro Gramineo, un Nudo sopra vna rupe sedendo, piangendo, con la mano appoggiata alla faccia, e stà inati à lui in piedi un fanciullo, co le ma ni solleuate inanti al petto, guardando il nudo. Vn certo libro scritto à mano tenuto assaibuono hà un monacho nudo col capo toso, che co la mano sinistra alla sinistra tempia appoggiata pia ge, con la destra spargendo denaritiene al destro canto un picciolo scrigno, o una borsaripiena di denari, o mira un fanciullo, che inanzi à lui se ne stà ritto, che tiene con la mano sini straun bastone, hauendo la destra appoggiata al petto, et guar dando cambieno!mente il nudo. Quel mio antichissimo da me sì spesso in queste Annotationicitato propone un Potesice, uestito con uesti sacerdotali, di più aggiontoui un più largo mantello, che assomiglia quello, che da Chierici è detto Piniale, con la ma no sinistra sostenendo un libro, & con l'indice della destra toccandolo inanzi al petto, & mostrādolo. Dall'una, & l'altra par te, & primieramente dalla destra è un Clauicimbalo, ò Manachordo, & una Citara; dalla sinistra è stato dissegnato un'Organo. Tralasciero per hora l'inscrittione, & le lettere numerali, sopra, & dalla parte del capo, dicendo che questo futuro Pon tefice è da me con significative circonscrittioni accennato da i Vaticiny del Beato Zodicho Palmieri di Giouanni Heremita, di Giouani Capisirano, es di Maesiro Reinardo dell'ordine de'Pre dicatori, & al fermo sarà di natione Italiano: ancorche alcuni siano di contrario parere. Siano dette queste cose da noi per sue-CHO CES CES CES CES CES CES SES SE

مه وهم رين وهي وهي وهي وهي وهي وهي دهي ANNOTATIONI gliare gl'ingegni de curiosi, in altro tempo, se le fatiche nostre saranno riceuute con allegro sembiante, & con grata mano, trattaremo più diffusamente con chiarezza, & facilità maggiore queste cose. VATICINIO XXVII. Aueua risoluto nell'animo passarmene con silentio nel I presente Vaticinio, principalmente non essendo stata fattain lui mutatione alcuna nell'imagine, se non che not habbiamo procurato, che sia intagliato senza diadema quello, che ne gli altri è co'l diadema adornato: perche cosi parena, che si con facesse con quelle imazini, quali dimolte poche si vedono hozgidi nel ricco tempio di S. Marco in Venetia, & si vede similmente in un certo Libro scritto à mano assai diligeniemente. Ma i versi di Maestro Reinardo ci hanno infiammato à solleuare gl'ingegniacuti, contengono in se quelli presso che l'infrascritto sentimento. Quinci spiegherà l'Aquila'l vessillo Degno di Christo, l'Aquila, ch'è priua Del fedel nido tradita, & le cose Muterà tutte, & di vederle liete Hauerassi diletto, & finalmente Sarà data la luce al secol cieco. Ci è entrato in mente darui quest'altra interpretatione non pervaghezza, o sottigliezza d'intelletto: ma per la corrispondenza, e somiglianza, che tiene coi nersi latini, essendoci sforza tiin quattro vole artesprimer il numero, e'l senso de' Latini. L'Aquila degno poi di Christo'l segno Trairà, del nido ch'è priua gia fido, Muterà'l tutto, nedrà lieto'l tutto, E'l secol cieco haurà la luce seco. A questi versi è cosentiente quel mio libro tante volte da me nominato. Percioche egli propone un Pontefice, ilquale in luogo dimitra porta in testa vn' Aquila molio grande, co'l becco and the contraction of the contr

والمناهم وا NE'VATICINII. aperto, & con l'ali distese, & tiene co ambidue le mani doi piccoli or sacchini inanzi al petto, es dal lato stanco d'esso Pontesice è una mitra Papale, & dalla parte del capole lettere numerali Mainscole sono P.C.P. & il Vaticinio contiene questo. Sorgerà una grand' Aquilanera, velocemente si suegliarà, & stenderà il becco nel graßo. Questa Aquila è l'Imperio Romano nato di Germania, insegna del quale è l'Aquila nera. Separerà quest' Aquila l'argento dal piombo: di quest' Aquila à bastanza habbiamo detto, che è data in giudicio de gl'huomini Ecclesiastici. Morirà in I. Giouanni Heremita dice. Verrà dall' Aquilone, & entrerà nel Santuario, & rinouerà la Chiesa de fratelli. Et il Capistrano. Il colore azzuro, & bianco diuenterà nero, mortalità, fuochi, cielo turbato. Noi congetturiamo questo dirsi d'un'elettissimo Principe delle parti di Tramon tana, hora dalle frodi, & tradimenti d'huomini scelerati non giustamente trattato. Ma queste cose al suo tempo chiaramente manifesterà il grande, & onnipotente Signore: Percioche'l rimanente ha bisogno d'esser coperto & occultato da gl'huomi ni co'l silentio sin'al suo tempo; percioche nè ancho è espediente, che diciamo tutto quello, che si sa, o si vede da noi. VATICINIO XXVIII. Ccioche chiaramente, & manifestamente s'accorgano glibuomini questi Vaticiny riguardare à i futuri, et non à i passati tempi, habbiamo voluto aggiongerui l'inscrittione di quel nostro antico essemplare, l'imagine del quale è un Pon tefice vestito con apparati sacerdotali, con le mani manzi al petto dall'una, & l'altra parte coperte dal mantello, alla sinistra discende un' Angelo volando, che gli appresenta un panno lino mondo. Le parole dell'inscrittione sono di questa sorte. Leuerommi per la miseria de bisognosi, & per il gemito de poneri, & porro la salute, & con fidanza opererò coloro, c'hanno deuorato la mia plebe, come cibo di pane, & non hanno inuocato Dio, es hanno hauuto paura, doue non era timore. La

CON CONTRACTOR CONTRAC

onde è detto, che nel tempio del Signore seranno cambiatori de denari, & venditori delle spirituali colombe, faro saluo'l populo humile, & humiliero gli occhi de superbi, & sarà un Dio, & vna fede. Morirà in I. Le lettere dalla parte del capo A. B. G. Chi affermerà queste cose appartenere altempo à venire, cofui, per parer mio, non hauerà cattino giudicio. Se saranno alcuni, à qualipiu sodissi il riferirle à passati auuenimenti, pongano prima manzi à gli occhi, che i tempi d' Antichristo hanno da essere, ne quali si predicono queste cose douer auuenire, ne siano tanto ostinati, che vogliano apporle à Luthero. Noi similmente diciamo Luthero effer stato sceleratissimo schiano di Satanaso: ma di maggior danni, ruine, & morti cagione, e più di lui contaminato Caluino: nondimeno non fu alcun di loro Antichrifto; quantunque questo vltimo fusse anco tutto dato in potere alle ribalderie & brutture de' Magi. Con piu sana intelligenza dunque deuono esser'intese queste cose de i Santissimi Pontefici futuri, i quali restituiranno la Chiesa, & congregheranno le sparse pecore di Christo; Percioche intorno a i tem pi di questo Pontefice, cioè, poco doppo, le reliquie d'Israel incomincieranno ritornare al suo senno, & s'affretteranno alla salute, & alla vera cognitione del vero Messia Giesu Christo. L' questo l'vltimo Vaticinio nel nostro antichissimo scritto à mano: percioche oltra l'ingiurie de scancellamenti, che forse da qualche fanciullo hà patito, nelle cui mani era stato lasciato, sono state lacerate, & guaste alquante carte.

# VATICINIO XXIX.

N Oi dalla ricca Chiefa di S. Marco quì in Venetia, & da vno scritto à manohabbiamo giudicato douersi adornare il manto di stelle.

#### VATICINIO XXX.

A' presagio l'imagine intorno i temps di questo Pontesice doucr scoprirsi Antichristo, és molte cose ci si rappresentano

THE FEW CONSTRUCTION CONSTRUCTI

NE' V ATICINII.

tano à confermare tal'epinione: ma questo solo sia à sufficienza, non fuor di proposito, benche piu densamente si stringano

triscome i Pontisci del presente centingio il numero di questi

insieme i Pontifici del presente centinaio, il numero di questi quindeciesser il medesimo, che'l numero de' quindeci di sopra. Et in questo modo si conosce vero, che subito doppo'l 1700.anno seguiranno tempi calamitos, & conchiuderanno quel numero d'anni, che gli antichi Mecubalim compresero nel primo Passuch del Berest, douer mancare al sesto Millenario. Percio-che se non sussero abbreviati quei giorni, non si farebbe salva ogni carne, dice'l Redentore. Il che fu da loro con oscurissimi intrichinascosto, & noi per ributtare, & raffrenare l'ar-Groganza d'alcuni apertamente esposto proponemo dalle conclu sioni del Pico della Mirandola, cioè, dalla nona nelle sue Mathematiche, qual'e. Per l'Arithmetica non materiale; ma formale, s'hàbuonissimastrada alla Profetia naturale. Et per la 10 qual'è. Gioachino non camino per altra strada nelle sue Profetie, che per i numeri formali. Et dalla 9. nelle sue Cabalistiche, qual è. Se v'è alcuna humana conque un un se balistiche, qual è. Se v'è alcuna humana conque un un se timi tempi, possiamo inuestigare per secretissima strada della timi tempi, possiamo inuestigare per secretissima se del secolo hauere da essere da qui à cinquecento, & quatordeci anni, & giorni vinucinque. Fù questo l'anno 1583, quando nel tempio de'S. Giouanni, es Paulo in Venetia publicamente mantenemo campo di disputare sopracio con supputationi Hebraiche, alle quali gl'ignoranti soli si contrapongono. Finalmente è necessario raccor le vele, pregando in questo mezo i piaceuoli Lettori, & Candidi, che benignamente vogliano fauorirci nel secondo volume della scelta universale di tutti i Vaticiny, Oracoli, Predittioni, & Profetie, auuertendoci, se qualche cosanon è stata da noi ben considerata, negligentemente annotata, & non à bastanza ridotta alla strada, & alla retta linea. Percioche noi riceucremo, am metteremo, & con animo mansueto sopportaremo, come si conviene, tutte le ammonitioni amiche, & le cortesiriprensioni fatte con ragione, dirittamente, & giustamente. In vero cono-

અલ્લેક લ્લેક લ્લેક લ્લેક લ્લેક લ્લેક લ્લેક લ્લેક





#### GIVDICIO, DICHIARATIONE

RVOTA SOGGIONTA SV-DELLA bito doppo'l princípio, nel primo foglio, alla seconda faccia.



IROLAMO Porro ingeniosissimo artesice d'intagliar in rame, non pur in ciò è eccellente: ma insieme è stimato maraviglioso da tutti i suoi amici, & familiari nell'inuestigare le curiosità con l'acutezza dell'intelletto: costui ci diede primo à vedere quella

المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا Ruota, & dimandandolo io, donde l'hauesse presa, esso mi rimise ad alcuni, fra'quali, vno fra gli aliri ragionando diede principio à raccontarmi alcune cose, le quali, (per quanto esso diceua) haueua intese, & hauute da huomo intendente, & accorto. Et mentre io con dimande cercana di sapere il principio, & l'espositione della Ruota da quel tale, egli mirispose, che haueua solamente questo nella memoria, che'l primo riuolgimento della sua origine era nella parte di sopra, dall'imagini del Sole, & della Luna (cosi ragionaua costui) es con quella dimostrarsi Pio Quarto Milanese, andargli dietro nel Calice Pio Quinto, il Dragone, che dalla bocca getta fuori la spada, disegna Gregorio X I I I. finalmente per il Leone che

CHE EAR WES EAR WES EAR WES EAR

ক্ষেত্ৰ প্ৰেক্ত ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ DICHIARATIONE con i piedi anteriori stringe la spada, & dalla bocca rigetta tre sactte, manifestarsiil Santissimo, & Beatissimo Sisto Quinto, & questo ordine perseuerare in infinito, ne mai fermarsi la Ruo ta sin' al fine del secolo. Ma quello che è dimaraviglia maggiore, le lettere Mainscole dar indicio de'nomi, o cognomi, o prenomi de'Pontefici, ilche ageuolmente poteua conoscersi nelle cifre AA. NV. VB. FA. & moli'altre cose m'andaua dicendo costui. Maio considerando questo fatto più intrinsecamente, con facilità maggiore scopriro quello, che in lei si asconde. Parmi dunque, qualunque è stato il fabricatore di questa Ruota, ingegnosamente hauer sinte le sue imagini, o dalle medesime ima gini di Gioachino, & di Anselmo, o almeno da i Vaticiny del beato Zodicho Palmieri nella fua Ruota espressi, & hauerui aggiunto del suo le lettere: le quali nodimeno ne ancho in tutto per ogni verso à suoi trouati seno concordi, non potendo si accommodarsi, che in alcuni non siano daburlarsi, & in altri da fifehiarfi. Ne i due Py sono degne certo diriso, & ne gli altri due da cacciarsi à suon di piedi. O' di quanto gran stima douerebbe effere quel Profeta, se nelle prime lettere hauesse conosciuto Vgone Buon compagno, & Frate Felice, ho detto di questi essendo che ne i Pijè non so che sciocchezza più sgangherati, di toleranza piu insopportabile nel primo AM. & nel secondo MV. Tralasciando intanto la pazzia della perpetuità sin' al fine del secolo, significando sempre le medesime lettere. Nondimeno non interporremo sì il giudicio nostro, che vogliamo con quello misurare l'altrui. Noi l'habbiamo proposta, & babbiamo lodato il desiderio, & l'arte del Porro: Contemplino sopraquella i sfacendati, & uedano, se si può scoprire esseruin lei cosa alcuna occulta, che sodisfaccia al gusto loro. Diciamo noi, che se è ucra, sono da aspettarsi attioni degne, & piene di marauiglia, slupore, & d'alteratione dimente, & al presente darsi più anni; percioche questo hà da preparare all'altro la via per la dimostratione di questa Ruota, & cosi trapasserà con l'età le predittioni di tutti coloro, che sono, & sono stati, come quello, ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ

AN COURT COURT COURT COURT COURT ELLA Rvor quello, ch' ha da ordinare il nonagesimoquinto anno di questo centinaio, & più inanti andando, ci proporrà incredibili grandezze. Quindi voi curiosi inuestigatori de'segreti occulti canate qualche cofa, & in vostro vso connertitela: per. cioche à menon è licito mostrarui altro, ne publicamente palesarlo almondo. Conserviamo il resto à gli amici soli, o ira loro à i veramente sinceri, & zelanti della religione Christiana, & Santa Roma. na Chiesa, ricordeuoli del detto Euangelico: Non uogliate gettare le perlevostre innanti à porci. DICHIA-الانتالية المناسقة ال

GENERAL CONTRACTOR CON

# DICHIARATIONE DELL'ORACOLO TVRCHESCO.



A C C O N T A S 1 vn'historia diuulgata molto, & nota à ciascuno, la quale occupa'l primo luogo nello snodare il viluppo di questo oscurissimo Oracolo, & è in questa forma. A Mehemet Secondo di questo nome, tra li Principi Ottomani crudelissimo, & capita-

lissimo nemico de'Chirstiani assediando Costantinopoli, nella notte antecedente la ruina di quella nobilissima Città, & di quell'Imperio degno di lagrime, se gli offerse sogno tale. Pareuagli dormendo, che'l padiglione dall'una, e l'altra parte s'allargasse, che s'aprisse il Cielo, & da quello scendesse un vecchio d'aspetto venerabile, di faccia reuerenda, d'habito più riquardevole, che l'humano, & di proportione di corpo più eminente. Et insieme dal Cielo era mandato à basso voi anello attaccato ad un filo, che'l vecchio, presa la mano destra di Mehemet, sette volte intrapose in tutti i deti con quest'ordine. Nella prima sentina egli grandissima allegrezza, ilche nella seconda, terza, & seguente sin'alla settima si sminuiua, & questo con dolore, il quale, ogni volta che l'anello era mutato, s'aumentaua. Al fine doppo la settima l'anello fu tirato sù in Cielo, & ad vn tratto il vecchio sparue, con dolore sì eccessiuo di Mehemet, cie trasse un grandissimo strido, al quale corsero gli Eunuchi, che secondo la consuetudine di quella gente custodisco no il padiglione, & il letto del Principe. Questi per suo comandamento chiamano à lui i Visiri, Bassa, Bellerbei, & altri Con-

موريق ريق وي روي وي وي وي وي وي

CO (43) CO (64) (64) (64) (64) (64) (64) DELL'OR. TVRCHESCO. siglieri, raccontail sogno, leua sù un ribello della religione di Christo, gran Visir, lo interpreta del prender Costantinopoli, infiammando Mehemet, gli è creduto, & la Città vien presa. Et questa intendersi nel presente Oracolo riconoscerano i curiosi, se rapportando il sette sette fiate con moltiplicata supputatio ne, noteranno i tempi di Carlo Ottauo: Ne i quali era fama, che'l Rè Francese vincitore passarebbe in Grecia contra Turchi, & per tal causa da Roma meno in Francia il fratello del Principe di Turchi, che in Roma era tenuto prigione, per 3 seruirsi di lui, & per guida, & per fautore contra Turchi. Morto questo Rè, cesso il timor de Turchi, & cade con lui la speranza de'Christiani. Et per questo i Principi de'Turchi sempre doppo hanno grandemente apprezzata l'amicitia del Rè di Francia, quando che anchora hanno opinione che dal Regno di Francia gli soprastarà ruina. Così dunque l'ambiguità di questo Oracolo nel settimo anno sin'hora è stata sepolta, & tuttania è in questi tempi, ne'quali dalla presa di Costantipoli soprasta il fine dello spiegare del duodecimo numero dodici fiate in se raggirato. Ne si prenda marauiglia alcuno, chei Turchi tutti, & tutti gli Orientali, specialmente gli Egitty, & Sorianine serbano i destini della Famiglia Ottomana nel nonagesimo secondo anno del presente centinaio. Ilche esser stato anco à Solimano Prencipe de Turchi predetto da vn' Arabo con parole gravissime affermaua il Clarissimo Signore Stefano Thiepolo, essendo lui presente, mentre era Ambasciatore in Costantinopoli appresso il detto Signor Turco per la Serenissima Republica Venetiana, hauendo di ciò stupore, & credendo fermamente douer cosi riuscire esso Prencipe Turco. Alche potrebbe aggiugnersi, quanto dal volgo viene portato intorno dell' Arbore Turchesco di quindici rami; ma horaqueste, & altre cose sono da tacersi, douendole in altra occasione direpiù largamente. Per certo questo sarebbe luogo, attissimo, nel quale da noi fuse palesato la podestà de numeri in quest' Oracolo, & quanto ella concordi à quella opinio. A CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

المراجع المراع DICHIAR, DELL'OR, TYRCHESCO. ne de'Fılosofi Arabi, che dicono, & affermano, tutte le generationi, & mutationi, specie di cose naturali, & diquelle, che sono soprala natura, esser distinte da certi numeri, é per lo mezo loro esser conosciuti gli effetti di quelle, à quali tutti gli antichi Theologi, & Cabalifti fottoscriuono. Et raccogliesi communemente da gli scritti d'Origene, di Gieronimo, d'Augustino d'Hilario, di Basilio, di Gregorio Nisseno, & di Rabano, il potere de'numeri esere grandissimo. Et confessano tutti, nel fondare l'università delle cose il settenario numero hauer hauutoil primo seggio, es i sapienti giudicano nel duodenario esser riposto la fermezza, es innouatione del Christianesimo, ilche vannoinnestigandonel suo cubo, & nella sua superficie, mentre constituiscono M.DCCXXVIII. da tutta la sua perfettione, & questo non è altro, che quando il duodenario, il quale primo numero di fecondità, si compone di due Senary, & è primo numero di perfettione, raunolgiamo dodici fiate sin'a dodeci fiate nella sua superficie, & cubo, & da quello facciamo il numero sopraposto. Nel qual numero il Pico Mirandolano medesimamente pose l'durare del secolo, & noi constituimo l'ampliatione della religione Christiana, & la salute delle reliquie d'Israel. Appoggiandosi all'antica, & occulta feienza di queste cose, dimostrata sin'hora per traditione, & in gran prezzo tenendo il corso, & lo spatio de' tempi dell'Intelligenze reggenti l'uniuerso, lequali in maniera tale ciilluminino co'raggidel suo splendore, che possiamo constudy più puri, & con più santi compiacimenti del. le sacre lettere degnamente adorare il grand'Iddio, à noi renderlo clemente, & decentemente conoscerlo, contemplarlo, & possederlo.

> Il fine delle Annotationi, sopra le Profetie di Gioachino, & Anselmo.







